



XXIII. N-31

113





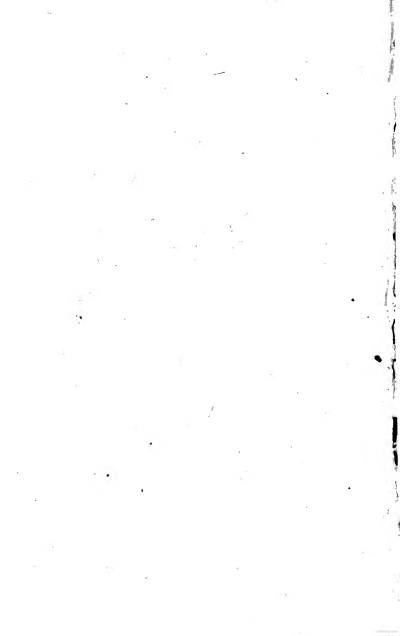

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## LIBRO DECIMO

## DELL' ITALIA LIBERATA DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

Il decimo entra in Roma, e conta i Geti.

Uand'al partir dell' ombra della notte Dal tenebroso grembo della terra Venne col giorno la bellissim' alba, Il Capitan dell' onorata impresa Si levò fu dall' oziofo letto, Poi si fece vestir le lucid'arme; E cinta ch'ebbe la sua spada al fianco Monto fopra il corsier, che l'aspettava; E poscia tolta la celada in testa, Fece por bocca alle fonore trombe, E dare il primo segno al dipartirsi. Onde la falmaria si messe in punto, E caricati carriaggi, e falme, Al terzo rimbombar dell'oricalco Si pose in via con tutto quanto'l stuolo, Ch'era diviso in tre diverse schiere;

Gli Astati in una, e i Principai nell'altra, E nella terza v'erano i Triari; Ma tutti poi gl'impedimenti infieme Seguian la prima schiera degli Astati. E così andava tacito, ed intento leil' onorato Efercito, spirando r la fronte, e per gli occhi ardire, e forza; tutti i passi lor moveano a un tempo. Allora il Sir della celeste Corte Mandò l'Angelo Iridio verfo Roma. Quetti scendendo giù dall' alte nubi, Di molti, vari, e bei colori adorno, Sen' venne dritto a ritrovare il Papa; E fotto forma del prudente Eufeno Vescovo d'Ostia, disse este parole: O Padre fanto, che tenete il luogo Di quel prime Paster, ch'ebbe le chiavi Del Cielo in guardia dal Figliuol dell'uomo. Confiderate in the periglio estremo Sarà questa, Città, se intorno ad essa Accamperassi Belisario il grande Con la fua buona, e valorofa gente, Che per venirvi già s'è posto in via. Sapete il mal, ch'a Napoli n'avvenne, Per voler contrastarli oltra le forze: Però cerchiam di provederci, avanti Che giunga sopra noi questa ruina:

Ch'è gran ventura di colui, ch'impara Negli altrui danni a governar se stesso. Dite ai Consuli adunque, ed ai Pretori, Che configlien tal cosa col Senato: E prendan libertà d'aver la cura, Che'l popol nostro non patisca danno. Così gli disse l'Angelo; e'l Pastore Del buon gregge di Cristo a lui rispose: Voi dite, frate mio, pur troppo il vero; Ma non vi posso far rimedio alcuno: Ch'io giurai fedeltà, come sapete, Contra mia voglia, all'empio Re de' Goti; E s' io facessi contra lui qualch'opra Per la nostra Città, sarei pergiuro. Poi non mi posso lamentar de i Goti. Che mai non mi mancar' del lor favore, Se ben feguiano l'Ariana Setta: Ma pur m'è cara più la patria nostra, E'l ben del popol, che dimora in essa, Che l'amicizia di sì fatta gente. Ouesto rispose il Papa, e l'Angel disse: Beatisimo Padre, assai v'è noto. Che non si può chiamar promessa quella. Che sia fatta dall' uom contra sua voglia. Se'l Re de' Goti ci constrinse a farli-Contra nostro voler qualche promessa, Solvianla ancora contra il suo volere.

E l'argento, che dan, cambiamgli in oro: Che s'alcun deve mai romper la fede, Romper la dee per far la Patria salva. Così disse quell' Angelo, e spirolli Amore, e carità, tema, e paura; Amore al ben del gran popol di Roma; Paura, è tema de i futuri danni. Onde mandò a chiamar per un Cursore I Confuli, e i Pretor della Cittade. E disse lor queste parole tali: Credo, che voi sappiate, almi fratelli, Come l'Imperador dell'Oriente Manda in Italia Belifario il grande, Per liberarla dalle man de' Goti. Questi ha preso Brandizio; e tienlo caro, Perchè di propria volontà si rese; Ma Napoli ha mandato a fuoco, e a fangue, Che volse fare a lui troppo contrasto: Ed ora fe ne vien col Campo a Roma, Per ritornarla al suo primiero stato; Al cui voler se voi vorrete opporvi, Temo di qualche asperrima ruina. Però fia buon, ch' andiate entr'al Senato, . E che prendiate libertà di fare, Che questo popol non patisca danno. Così parlò il Pontifice; e gli accorti Confuli co i Pretori indi partiro,

E convocaro subito il Senato Nell'onorevol tempio della Pace; E quivi il buon Latin, ch'era Pretore, Incominciò parlare in questa forma: Signori, alle cui mani è giunto il frene Della Città, ch' ha dominato il Mondo, Mirate l'acerbissima tempesta, Che vien fremendo fopra i nostri campi Dietro all'infegne dell'Imperio antico; Le quali omai da Napoli son mosse, E verranno di lungo a nostri danni. Se noi vorremo contraporci ad esse: Benchè saremmo veramente sciocchi. Se volessimo fin col nostro sangue Comprar l'amara servitù de i Goti, E rifiutar la libertà, che i nostri Con gran periglio vengono a recarci. Però v'esorto a non serrar le porte; Nè fare a Belifario alcun contraffo: Che l'infelice Napoli v'infegna, E vi fa cauti con la sua ruina." Ne vo'discorrer, che lo voglia Iddio: Che chi ragiona del voler divino, Tanto n'intende men, quanto più parla. Mandiamo adunque i nostri ad invitarli, Che vengano a veder la Patria loro. E le paterne case; e i lor parenti;

E faccianli venendo ogni accoglienza Grata, che far si soglia ai suoi propinqui, Senza aver tema della gente Gota. Perciò che è meglio assai viver co i nostri In dolce libertà, con qualche tema Del Gotico furor; che star sott'esso Sicuri e servi, contra il nostro sangue, Così parlò quel buon Pretore; e tutti Lodaro il suo prudente almo configlio, E gli dier libertà, ch'avesser cura Di trarre il popol fuor d'ogni periglio. Onde chiamar' Fidelio, uom di gran conto. Che Camerlingo fu d'Atalarico, E lo mandaro al Capitanio eccelfo; A cui dier lettre, e l'ordinaro appresso, Che lo guidasse dentro alla Cittade. Ond' ei si diparti senza dimora, E menò seco sei famigli foli, Drizzando il fuo camin verso Casino. Ove poi caminando, il terzo giorno Trovò per strada Belisario il grande. Che conduceva il suo gran stuolo a Roma. Fidelio, avendo il Capitanio fcorto, Scefe del fuo cavallo, e ingenocchioffi Avanti lui con un sembiante umile, E gli porfe la carta del Senato. Ma come Belifario ebbe veduto

Il gran figil della città di Roma. Levar lo fece prestamente in piedi. E rimontar fopra'l suo buon destriero; E letta ch'ebbe l'onorata carta. Con fronte allegra a lui parlando disse: Gentile Ambasciador, quanto mi godo, Che la nostra Città veggia il suo bene. E lo conosca, e sia disposta a farlo; E voglia star piuttosto in libertade Co i suoi, che in servitù di gente strana. Di che ringrazio la divina Altezza, Che sì giusto pensier gli ha posto in cuore, E detto questo, gli toccò la mano, E l'abbracció molto amorevolmente: Poi si rivolse al buon Conte d'Isaura. A Bessano, a Costanzo, e a Corsamonte; E narratoli il tutto, gli commise, Che con maggior celerità, che prima. Facessino marciar la gente avanti. Per giunger tofto alla città di Roma. E così quei fortissimi Baroni Eseguir' prestamente il suo precetto. Facendo a quelle legioni armate Fare i lor passi più veloci, e lunghi: E quindi caminando ancor dui giorni, Si fer vicini alla Città miranda. Il che come su noto al buon Leodoro.

Che'l Re de' Goti avea lafciato in Roma, Per mantenerla contra i suoi nimici; Andava rifyegliando ogni foldato. Come il pastor, che va cercar le mandre Delle pecore fue destando i cani, Che sono intenti a qualche altro lavoro; Ond'ei temendo gli affamati lupi, S'affligge, e non sa darli altro soccorso; Cosl faceva il buon Leodoro anch' egli. Efortando i fuol Goti a far difefa Contra le ardite forze de i Romani. Ma quei, sentendo Belisario il grande Approsimarsi alle superbe mura. S' ammutinaro: che l'andarli contra Fuor della Terra, e far con lui battaglia. Era un'andare a manifesta morte: Poi non ardivan di restarsi in Roma: Che'l popol tutto si vedeano avverso. Però lasciando il misero Leodoro Nella Città, che quindi uscir non volle, Andaron fuor per la Flaminia porta, Pigliando it lor camin verso Ravenna. Mentre che i fieri Goti uscian di Roma. V'entrava dentro Bélisario il grande Per l'altra porta, ch' Afinaria è detta. Con le sue buone legioni armate. Or chi vedesse la letizia immensa

Dell'onorato, e buon popol di Marte, Quando vedeva entrar l'amato stuolo; Ben la giudicheria cofa miranda. Che non fu ne i lor templi alcuno altare, Che non fumasse d'odorato incenso. Acceso in quei da i Sacerdoti casti, Per render grazie al Re dell'Universo Della lor libertà, ch' era propinqua. Le vaghe donne, e i fanciulletti allegri, E le persone inferme, e i vecchi stanchi, · Stavano a rimirar fopra i balconi Delle lor case, o dentro alle lor porte Con gran diletto quella armata gente; Ma gli altri poi, che potean portar' arme, S'erano armati, ed erano iti fuori Ad incontrare il Campo de i Romani. E con visi giocondi, e canti allegri, E con le rame in man di tarda oliva Gli facean compagnia per l'ampie vie Della Città, che gli avea tolti dentro; E pareano augellini, i quai rinchiusi Sian stati in gabbie tenebrose il Verno; Che, quando appar la Primavera, e'l Sole. Saltano or fuso, or giuso, e cantan sempre. Così parean quei giovani, giocondi Per la venuta de i novelli amici. Il Vicimperador dell' Occidente,

Come si vide giunto in mezz'al Foro, Ov'è'l notabil' arco di Severo, Fece chiamar Bessano, e'l fier Costanzo, E disse lor parlando in questa forma: Saggi Legati miei, mastri di guerra, Ponete un Capitan per ogni porta, Con mille buoni, e ben'armati fanti; E fate poi, che i miei Forieri accorti Alloggin tutta quanta l'altra gente, Unita più che puon per la Cittade, Con parole gentil, senza tumulto. Così diss' egli; ed essi andaro insieme Ad efequir ciò, ch'ei gli aveva imposto. Poi come il Capitan partissi quindi, Se n'andò ad alloggiar dentr'al palazzo, Con tutta quanta la fua buona guarda; Ma gli altri posti fur per le contrade In varie case, ognun presso i lor Capi. E i cittadin della Città giocondi Pregavano i Forier con gran difio, Che facesseno andar qualche soldato Ad alloggiar ne i lor diletti alberghi; E quel non si credeva esser tenuto Fedel, che non avea foldati in cafa. Onde accadéo, ch'alcun di quei guerrieri Fu posto ad alloggiar nel proprio alberge Ov'egli fue con gran diletto accolto

Da i suoi propinqui, che'l teneano estinto; Ed abbracciando lui con dolce affetto, Mandavan fuor più lagrime, che voci. Ad altri avvenne ancor, che furon posti Dentr' alle case de i nimici loro; E quindi poi riconosciuti insieme, Divennero fra se perfetti amici. E così, chi in un loco, e chi in un' altro Fu posto, e tutti appresso i lor Presetti. Or mentre s' alloggiava entr'alla Terra Con diletto d'ognun la gente d'arme, Costanzo venne al Capitanio; e prima Gli recò le gran chiavi delle porte, Poi disse a lui parlando in questo modo: Eccelfo Capitanio, ecco il figillo, Che quel s' è fatto, che ci avete imposto; Ed oltre a questo ancora avem trovato Leodoro Goto, il quale era nascoso Nelle famose terme d' Antonino, E fia qui tosto nelle vostre mani. Rispose allora Belisario il grande: Molto grate mi son queste due cose, Le chiavi, e'l Capitan, che voi recate; E mandérenle, a Dio piacendo, insieme Dentr'a Durazzo al Correttor del Mondo. Dopo quelle parole, il fier Costanzo Quindi si diparti senza dimora;

E pria ch' andasse al preparato albergo, Rivide tutto quel, che aveano fatto I fuoi commessi, e i buon Forieri accorti. La Regina del Ciel, che del suo parto Non fol fu madre, ma figliuola, e sposa, Volgendo gli occhi alla città di Roma, Vide il piacer, ch' aveano i buon Romani D'esser tornati nella patria loro Senza periglio alcuno, e fenza fangue; Ond'ella rivolgendo entr' al fuo petto L'ingiuria, che le fece il fier Massenzo, Quando, in presenza dell'imagin santa Di lei, sforzò la vergine Messina; E l'altre cose perfide, e crudeli, Ch'aveano fatte quei foldati acerbi, Nel tempo che Partenope fu prefa; E non aveano offerto alcuna parte. Di così ricca, e fontuofa preda Ai facri templi del Signor del Cielo; Onde sdegnata la celeste Donna, Se n'andò avanti al suo figliuolo, e padre, E lo pregò con tai preghiere ardenti : Signor mio caro, fe mai feci al Mondo Cosa, che sosse a voi gioconda, e grata, Da i nove mesi, che portai nel ventre L'umana carne, che prendeste in terra, Infin' al di, che m'accettafte in Cielo;

Concedete anch' a me questo contento: Fate, Signor, che'l fier Massenzo, e quelli, Ch'hanno fatto con lui tanti delitti. Violando i templi, e le infelici donne, Fin nel conspetto della nostra imago, Portin del lor'error condegno merto. Piacciavi dare ai perfidi Ariani, Che fan guerra con loro, ardire, e forze Tanta, che faccian qualche orribil strage Delle lor crude, e scelerate membra; E così voi farete alta vendetta De i mici nimici, co i nimici nostri. Udito questo, il Re dell'Universo. Seco si strinse, e sospirando disse: Diletta madre mia, ch' aveste tante Fatiche in parturirmi, ed allevarmi, Non vo', nè posso dinegarvi alcuna Cofa, ch' io veda a voi gioconda, e grata: E d'altro non mi duol, se non ch'io scorgo. Che nel punir questi cattivi, è forza Far male a molti-miseri innocenti. . Ma sia come si voglia, i' fon per farlo. Adunque esequirem ciò, che v'aggrada; Benchè è predestinato al fin, che resti Vittoriofo Belifario il grande, E meni preso Vitige a Bisanzo. Così rispose il gran motor del Cielo;

E detto questo, la divina testa Mosse affermando, e se tremare il Mondo; Dapoi chiamò l' Angelo Erminio, e disse: Erminio, or te n'andrai verso Ravenna, E quivi truova il nuovo Re de' Goti, E fallo andar con la sua gente a Roma, A porli assedio, e farli immensi danni. Così ordinò la Providenza eterna; E l'Angelo andò poi come un baleno, Che'l bell'aere feren fende, e le nubi; E Vitige trovò dentr'a Ravenna. Quivi tolse l'effigie d'Olderico, Che da fanciullo in su l'avea nutrito; E cominciò parlarli in questa forma: Serenissimo Re pien di valore, Mentre che siete intento a prender moglic, Avem perduta la Città di Roma; E se voi quivi non menate il stuolo, Noi perderemo ancor l'Italia tutta, Senza aver pur' infaguinata un' afta. Però siam presti a gir contra i nimici. E racquistar quel, che perduto avemo. Lasciate al Re di Francia la Provenza. Per non aver disturbo in quella parte, Ed esfer solo a questa guerra intenti: Ch'egli è men mal, che un cantoncin si lasci Del nostro Impero, per salvare il resto;

Che tener quello, e poi perdere il tutto. Al ragionar dell'Angelo rispose Quel superbo Signor con tai parole: Le nozze mie non fon di alcun disturbo A questa grande, e faticosa impresa; Anzi ho fatto adunar la gente Gota Nel pian, che sta tra Rimine, e Faenza, Per farla quindi poi marciare avanti. Venne anco jersera l'Orator di Francia, Che vorria far con noi fecreta lega, Se noi vorremo darli la Provenza; Dunque l'accorderem con questi patti, Poiche siete ancor voi di tal parere. Ed andaremo a por l'assedio a Roma, S'ivi si fermerà il nimico nostro: Benche non credo mai, ch' e' sia si folle, Nè temerario sì, ch'ivi m'aspetti. Questo rispose Vitige; e dapoi L'Angelo fe-n' andò volando al Cielo, E lasciò quivi la Vergogna, e l'Ira, Che mordesseno il Re la notte, e'l giorno, E lo facesseno affrettar l'impresa. Partito quindi quel celeste messo, Sen' venue a corte l'Orator di Francia. E molte volte ragionando infieme, Fu conchiusa tra lor secreta lega; Perchè i Francesi non volean mostrarsi

Palesemente, avendo già promesso Di dare ajuto al Correttor del Mondo, A cui non volser mantener la fede, O per la cupidigia del guadagno, O per altra cagion, che non ci è nota. Così fu data la Provenza ai Galli, E furon quindi rivocati i Goti, Ch'eran con Marzio là presso a Tolosa. Poi come venne in cicl la quarta Aurora, Dal figilar di quel fecreto accordo, Vitige si partì fuor di Ravenna, Ed andò lieto a riveder le genti, Ch' erano appresso Rimine ridotte. Ma voi, ch'avete in Ciel divino albergo Vergini Muse, or mi donate ajuto: Voi siete eterne, e voi presenti foste A quei gran fatti; onde fapete il vero; Ma folamente a noi pervenne il grido; Però nulla sappiam distinto, e chiaro. Diteci adunque primamente il nome Di tutti quanti i Capitan de' Goti, Ch' andaro a por l'assedio intorno a Roma, E delle Terre ancor, ch'aveano in guardia Tra l'Arsia, e'l Varo, e tra'l Metauro, e l'Ombro; Perchè color, ch' erano intorno al Tebro, Over nella Calabria, o nella Puglia, Parte eran refi, e l'altra parte poi,

Per aver'i nimici assai propinqui, Non si potean partir da i luochi loro, E però non andar' con quelle fquadre. Il Duca d'Istria valorofo in arme. D'animo invitto, e di fortezza immensa. Nominato Bisandro, fu il primiero, Che venne avanti al Re, con tutti i Goti, Che di quà dall'anatico Quarnaro Abitavano in Pola, e in San Lorenzo, In Rovigno, in Montona, e in Grifignana, Ed in Pietrapilosa, in Sdrigna, e Raspo, In Portole, in Primonte, ed in Pinguente. In Parenzo, in Umago, in Città nuova, In capo d' Istria, in Isola, ed in Muggia, Con tutti quei, che bevon del Quieto, Ed abitan fra l'Arfia, e fra 'l Cefano.... - Costui portava per insegna un serpe Nero nel scudo suo, ch'era d'argento. Poi Turrifmondo Duca d'Aquileja, Figliuol di Baldimarca, e d' Alarico, Della famiglia nobile de' Balti. Che fu il più forte della gente Gota, E'l più superbo, e'l più feroce, ed afpro. Ouesti avea seco tutta quella turma, Ch'era in Duin, Trieste, e Monfalcone, In Cormonse, in Gorizia, ed in Belgrado. In Udene, in Gradisca, in Acquileja,

Nel forte Osopo, e in Cividale ameno, Porto Gruar, San Vido, e Valvasone, Tisana, e Spilimbergo, e San Danielo. Con tutti quei, che l'onde del Timavo Rigano, e del Lisoncio, e Tagliamento. E che si stan fra il Limene, e'l Cesano. Ouesti avea per insegna un sier cinghiale, Co i peli irsuti su l'orribil dorso. Totila il crudo, che regea Trivigi, Figliuol di Serpentano, e d'Altamonda Sorella di Alarico; e Serpentano Era fratel del Principe Aldibaldo: Costui seco menò tutta la gente Di Concordia, la Mota, e Pordenone, Di Purlilia, Sacile, e Polzanigo, D'Uderzo Conigliano e Buffoleto . Ceneda, Serravalle, e Cordignano, Val di Marino, Caneva, e Collalto, Ongarone, Cadoro, e San Martino, Ed Afolo, e Trivigi, e Castel franco, Novale, e Mestre, e gli altri ancor, che stanno Fra 'l Sile, e fra la Piave, e la Livenza. Questi nel scudo suo pesante, e forte Portava una Caridde per infegna. E quei di Padoa col feroce Argalto Veniano, e con Ablavio, ed Unigasto. Ed avean seco quei di Cittadella,

Quei di Camposampiero, e quei di Pieve, Di Monsilice, e d'Este, e Montagnana, Di Rovigo, Cavargere, e di Chiogia, E di Loredo, e d'Adria, e Lendenara, Con quei di Castelbaldo, e la Badia, Ed altri assai, che l'Adige, e la Brenta Chiudon vicini alle paludi false. Costui portava entr'al suo scudo d'oro Un cornucopia con le fronde verdi; Ed Unigasto poi v'avea una vite; E l'empio Ablavio vi portava un fico. Dapoi venta la gente di Vicenza, Che bee del Bacchiglione, e del Rerone, Nel cui terreno l' Astigo discorre. La Tesina, il Tribuolo, e'l Ciresone. El'Agno, e'l Chiampo, e la Diuma, el' Elna. E l'Astighel, che l'onde sue d'argento. Poi ch'ha l'ameno Cricoli trascorso. Col suo dilicatissimo palagio, Fonde nel Bacchiglion presso all' Arcella. Seco eran quei di Feltro, e di Belunno, Di Baffan, di Marostica, e di Schivo. Di Malo, di Thiene, e Barbarano, Di Cologna, di Brendola, e Lonigo, Di Montecchio, Arzignano, e Montebello, E della bella Val, che inonda l'Agno. Ricca di frutti, e preziosi vini;

Che poi fu Val di Triffino chiamata, Quando fu retta dal cortese Achille Che tolse Carienta per mogliera, Figliuola di Verialdo, e di Merana, Che fur per le sue man condotti a morte, In su quel pian, ch'è tra Cereda, e Chiusi. Questi non avean seco il lor Signore Marzio, ch'er'ito a difensar Tolosa; Ma non eran però fenza governo: Che'l gentil Berimondo suo cugino La conducea come Signore, e Duce: Ed avea per insegna una ghirlanda Di nera persa in mezzo al campo d'oro. Nè men feroce era Prialdo altero, Dalla famiglia d'Amalo disceso. Questi avea quei di Trento, e Roveredo Di Perzene, di Stenego, e la Scala, Di San Michel, di Borgo, e di Tollino, Di Maran, di Bolzan, di San Gottardo. E quei di Val di Sole, e Val d'Anone. Con quei di Castelbarco, e di Beseno. E d'Arco, e di Madruccio, e di Lodrone. E di Tene, e di Cresta, e Castel corno. E d'Avi, e di Brentonico, e di Riva. Con quei di Valsugana, e di Vallarsa, Che l'una parte il Lem, l'altra la Brenta, E di molte castella, e molte ville,

Che poste son fra l'Adige, e la Sarca. Costui portava per antica infegna Tre bei denti d'argento in campo azzuro. Dietro a costoro il Principe Aldibaldo Conducea quei, che stavano in Verona. Ed in San Bonifacio, ed in Soave, Ed in Val di Paltena, e in Monteforte, Con quei di Villafranca, e di Valegio, Di Peschiera, di Garda, e Bardolino, Di Lacife, e Marsesina, e di Torri, E di Valpollicella, e Valdelagri, E quelli di Lignago, e quei di Porto, D'Isola, di Cereda, e di Nogara, E della Bivilacqua, e di Manerbe, Ch' erano terre allor fenza quei nomi, Come molt'altre ancor, ch'abbiam nomate. E che nominerem fovr'altri luoghi. Costui dunque venia con queste genti, Ed altre del terren, ch' Adige riga, E che si stan fra'l Tartaro, e'l Benaco. Questi nel scudo suo vermiglio avea Una bandiera d'or spiegata al vento. Vien poi Canduccio, quel, che Mantoa regge, E menava con lui tutta la gente Di Mantoa, Nuvolara, e Cavriana, Di Castione, e di Castel giufredo. Di Goito, della Volta, e Redolesco,

## L I B R O

Guastalla, e Borgoforte, e di Viadanna, Di Lucera, Regiuolo, e di Brissello, Di Marcaria, di Bozolo, e Gazolo, Di Serravalle, e Revere, e Gonzaga, Di Sacchetta, di Sermene, e d' Ostiglia, E dell'altro terren, che riga il Mincio, E'l Pò con l'onde sue profonde bagna. Dietro a costui seguiva il gran Danastro, Danastro, ch'avea membra di gigante, Figliuol di Frigiderno, e di Bellanda; E seco era Asinario, ed Ulieno, Con tutti quei, ch'albergano in Cremona, Ed in Ribecco, ed in Cafal maggiore, In Piadena, in Soncino, in Romanengo, Ed in Pizegarone, ed in Soragna, In Castione, e nella Macastorna, In Trivia, ed in Rivolta, ed in Pandino, Ed in tutto il terren, che l'Adda, e l'Oglio Rigando nell' Eridano sen' vanno. Questi nel scudo suo portava un lauro Fronduto, e verde in mezzo'l campo d'oro; Ed Afinario avea la palma rotta Nel color verde, ed Ulieno un verme. Ma quel, che porta il scudo azzurro, e bianco Con due liste a traverso, onde l'azzurra Va fopra il bianco, e'l bianco in su'l celestro, Questi si chiama il Principe Sitalco,

Che Bressa fertilissima governa; E quei di Valcamonica avea seco, E di Valtrompia, e quei di Val di Sabbia, Di Pondilegno, e di Edolo, e di Breno, Di Ceno, e Bieno, e d' Arfo, e di Pisagno, D'Iseo, di Palazolo, e Castrezago, E di Chiari, e degli Orzi, e di Quinzano, Di Pontevigo, e Gambara, e Virola, Di Manerbe, e Bagnolo, e Pompiano, D' Afola, d' Ustiano, e di Caneto, Di Gedi, e Montechiari, e di Gavardo, Di Salò, di Grignan, di Tufculano, Di Materno, e Gardone, e Rivoltella, E di Limone, e della Rocca d'amfo, Con tutti quei, che stan dal lago Isco Al lago d'Idri, e bevon della Mela, Ed han le terre lor tra'l Chieso, e l'Oglio. Seguia Fabalto, e Bergamo avea feco, E Martinengo, e Caravaggio, e Crema, E quelli di Malpaga, e di Rumano, Di Lover, di Calepi, e di Valsasna, E di Valseriana, e Valbrembana, Che 'I Serio l'una, el'altra adacqua il Brembo. Ov'è Gandin, Cluson, la Costa, e Nember Albin, Cavrino, Algià, con altri, ch'hanno Copia di gente, e carestia di biade. Quetti nel scudo suo tenca per arme

Un bel castello entr'a una fiamma ardente. Quel, ch'è sì grande, è Duca di Milano, Nomato Tejo, uom di fortezza immensa. Questi ha quei di Milan, di Como, e Lodi, Di Marignan, di Trezo, e di Cassano, E di Lieco, e di Moncia, e di Varese, E quelli di Viglievene, e di Sesto, Di Marlian, Sampiero, e Galerana, E d'Angora, e di Rona, e di Locarno, Con tutti quei, che'l bel Lago Verbano E'l Lago Lario, e di Lugano, e d'Orta Pascon di pesci, e di suavi frutti, Con quei di Valtelina, e di Soviga, Di Belinzona, e Musso, e di Civena, Ed altri affai, che tra Tesino, ed Adda Mieteno i fertilissimi terreni. Coftor feguiano il bel caval d'argento, Che porta Tejo entr'al fuo fcudo roslo. Il buon Tuncasso Duca di Pavia Sotto l'infegna fua, ch'era una spada Rossa nel bianco, co i fratelli Osdeo, E Ragnaro, ed Afdingo, e Valdemiro, Conducea i Goti, ch' erano in Pavia, San Colomban, Sant' Angelo, e Binafco, In Valenza, in Tortona, in Castel nuovo, In Voghera, in Muletta, in Castellaro, Chiastezo, e Bobbio, ed in Mombruno, e in Vorci. Stradella .

Stradella, e Mocenigo, ed Arriano, In Tagiolo, in Nazano, in San Giovanni, Ed altri ancor, che fra la Trebbia, e'l Pado, E l'Appennino, e'l Tanaro si stanno. Ed Agrilupo perfido, e rapace, Figliuol di Aristo Duca di Vercelli, Ch'era molto indulgente, e molto bueno. Ma chi è troppo indulgente a' suoi sigliuoli, Nutrifce contra fe nimici acerbi; Onde questo Agrilupo, avendo il padre Buono, e indulgente, e la natura ingrata, Divenne il peggior' uom, ch'avesser Goti: Senza religione, e fenza fede, Simulator, bugiardo, e fraudolente, Persecutor del padre, e de i fratelli. Costui condusse seco tutti i Goti Di Creval cuore, e quelli di Mortara, Che'l padre suo mandò con l'altro siglio Teofilo; le genti di Vercelli, Di Novara, di Biella, e Villa nuova, E quei di Bassignana, e Sartirana, Di Trin, di San Germano, e Crescentino, Di Verlingo, e Civafo, e di Salugia, Di Lancifa, di Perga, e di Balange, E d'Augusta pretoria, e quei d'Ivrea, E quei di Moncravello, e di Noasca, E gli altri ancor, che fra la Dora, e Scesis

Beyon dell' Orca, e stan tra'l Pado, e l'Alpe. Poi Filacuto Duca di Turino, Che per insegna sua portava un' arpa, Avea quei di Turino, e Carignano, Di Rivole, e Vigliano, e Villa franca, Pinarolo, e Vigon pien di fontanc, E Piozasco, e Frusasco, e Lumbriosco, Quei di Birle, e Scarlingo, e quei di Susa. Quei di Vinò, di Barge, e di Rovello, Con tutti quei, che dalla Dora all' Alpe Riga il Chifon, la Palla, ed il Sangone. Dietro a costui veniva il Duca d'Asti. Nomato Almondo, e feco avea le genti D'Atti, e di Chieri, e di Casal sanvaso, E d'Acqui, e di Alessandria, e Castelazo, Di Verva, Pont'astura, e Filizano, Di Mondevi, di Conio, e di Saluzo, Di Carmagnola, d'Alba, e di Fossano, E quei di Scarnafiso, e Raconigi, Ch'han bellissime donne, e quei di Niza, Di Ceva, e Cortemilia, e di Lucerna, Di Savignan, di Tenda, e di Cairasco, Di Bra, di Cirefole, e Moncaliero, Con quei, che beon del Tanaro, ch'alberga Dodici-fiumi, e riga affai paese, Menando l'acque al Re degli altri fiumi. Questi ha nel scudo suo la salamandra,

Che vive in mezzo delle fiamme ardenti. I Goti, ch'eran per Liguria sparsi Tra'l fiume Varo, e l' Appenino, e Macra, In Genoa, in Sestri, in Noli, ed in Savona, Nel Finale, in Arbenga, in Ventimilia, In Villafranca, in Monico, ed in Niza, Ed in Torbia, ch' era i trofei d' Augusto, In Tabbia, e in Mentone, che son noti Da i borissimi vini, ed in San Remo, Che d'aranci, e di cedri, e palme abonda, Con tutti quei, che bevon della Centa, Che da cento torrenti accoglie l'acque, Ed abitan tra'l Varo, e tra'l Bisagno, E quei di Portofino, e di Rapallo, Di Chiavari, e Lavagno, e di Vernazza, Lerice, e Porto Venere, e la Speza, E di mezza la val, che inonda Macra Verso la costa d'Africa, e'l Tirreno, Ch'era i confini antiqui di Toscana; Tutti costoro andarono alla guerra Sotto l'ubbidienza di Zamolfo, Duca di Genoa, che nel scudo azzuro Avea la nave d'oro per insegna. Dapoi Pitone Duca di Piacenza, Che porta in campo rosso un'ape d'oro, Avea quei di Piacenza, e quei di Parma, Di Regio, di Corregio, e di Belforte,

Di Montecchio, Pontremolo, e Fornuove, Quei di Borgo Donino, e quei d' Arquata, Di Solegnan, Roncovero, e Busseto, E di Corte maggiore, e Fidenzola, Con quei, che beon del Tarro, e della Parma, E della Nura, e stan fra Trobbia, e Secchia. Seguia costoro il Duca di Bologna, Nominato Boardo, antico, e faggio. Questi ha quei di Bologna, e di Rubiera, Di Modena, e Sassolo, e Scandiano, E quei di Graffignana, e del Fregnano, Di Concordia, e Mirandola, e di Corpi, Di Cento, e della Pieve, e Sanfelice, Del Finale, e di Ruoli, e di Sangiorgio, D'Imola, Solarolo, e Tussignano, Di Butri, Varignana, e Medicina, Di Castel Bolognese, e di Faenza, E di Val di lamone, e Brifighella, Con quei, che dal Lamon fin'a Panara. Si bagnan della Savena, e del Reno. Costui portava per antica insegna Tre belle ftelle d' oro in campo rosso. Vien poscia Ulmergo Duca di Ferrara, Con quelli di Ferrara, e del Bondeno, Della Stellà, Melara, e Figaruolo, D' Argenta, di Primara, e di Comacchio, Quei di Bagnacavallo, e quei di Lugo,

E quei di Fufignano, e Codognuola. E quei di Quartefana, e Sabbioncello, Di Francolino, e di Castel Guglielmo, Con tutti quei, che 'l Pò diviso in rami Cinge, ed addacqua, pria che giunga al mare. Ouci di Ravenna, e Rimine, e Cesena, Di Cervia, di Forlì, di Brettinoro, Di Sarsena, di Boibo, e Mutigliana, Con quei di Forlimpopoli, e Polenza, Di Galeata, Meldola, e Sofia, Di Portico, e di Cunio, e Castrocaro, D'Ilice, e di Magiolo, e San Marino, Che di perpetua libertà si gode, E quei di Sant' Arcangelo, e Lungiano. Di Porto Cesenatico, per cui Discorre il Rubicon, che Pissatello Si chiama al basso, e poi Rucone ad alto, E quei di Savignano, e Ronco freddo, E molti altri castelli, ed altre ville, Che stan tra la Marecchia, e tra'l Montone. E si bagnan del Savio, e del Santerno; Costor seguian di Vitige l'insegna, Ch'è Re di tutti i Goti; ma Belambre Suo Capitanio avevali in governo, Ed avea seco la regal bandiera. Ch'è in campo nero una catena d'oro. Ma quei d'Urbin, di Calli, e Fossambruno,

E di Fano, e di Pesaro, appo cui Passa la Foglia, che nomossi Isauro; Quei di Montel' Abbà, di Montefabri, E di Monte Baroccio, e Nuvolara. E quei di Poccio, e Monteluro, e Conca. E di Sassocorbaro, e Monte fiore, Gradara, San Giovanni, e Mondaino, E del Pian di Meleto, e Monte calvo. Di Serraval, Verucchio, e di Turano, E di San Leo, Scaulino ce Monte maggio! Di Penne, e Cicognaro, e Montirone Con tutti quei dall' Appenino al mare; a a Che stan fra la Marecchia, e fra il Metauro. Seguian la bella-insegna di Finalto. Ch' era una pastorella appress'a un pino. E poscia Ascaltro Duca di Fiorenza, Che per infegna sua portava un giglio Avea quei di Fiorenza, e di Pistoja, Di Fessule, d'Arezzo, e di Cortona, Di Città di Castello, e San Sepulcro, Romena, e Castione, e Terra nuova; Figino, Monte Varchi, e San Giovanni, E della Pieve, e Bibiena, e Popi, E quei di Campi, e quelli di Cafrara, Firenzola, Rivetta, e Scarparia, San Lorenzo, Sant'elero, e Cassano, E quei di Civitella, e San Donato,

Di Monte lupo, e d' Empoli, e Pont'orno, E di San Miniato, e di Certaldo, San Gimignano, e Colle, e Poggibonci, Di Prato, Pontaderra, e di Fusechio, Con molti ancor, che nella bella Valle Stanno, ove l' Arno accetta Pefa, ed Elfa, Mugnone, ed Era, ed altri bei fiumetti, Che vengon giù da i monti entr'al suo grembo. Vien poi Vernolfo, ch'è Duca di Siena, Figliuol di Ruscelano, e di Turbina, Che dalla gente d' Amalo discese, E porta il lupo d'oro in campo verde. Questi avea quei di Siena, e di Volterra, E di Chiusi, e di Massa, e di Pienza, E quei di Campagnatico, e Malliano, Di Scarlino, e Subreto, e San Vicenzo, E di Porto Barato, e di Campiglia, Di Rossiguan, Piombino, e Castiglione, Di Lelba, Naupolonia, e di Groffetto, Di San Quirico, d'Ischia, e Bon convento, Con quei dell'altre terre, che son poste Dalla Cecina fiume fino all' Ombro. Ma Rodorico Principe di Pisa, Ch' avea con seco il suo fratel Corillo, Giovine bello, e di leggiadro ingegno. Conducea quei di Pifa, e di Ligurno, E quei di Lucca, e quei di Librafatta,

Di Pietrafanta, di Carrara, e Massa, Di Fosdenovo, e Lacquila, e Gragnuola, Sargiana, e Sargianella, e Fievegiano, Con tutta Lunegiana infino a Luna, Che'n la foce di Macra estinta giace. E quei di Valdinievole, e di Pefcia. Con altri affai, che tra la Macra, e l' Arno Son rigati dal Serchio, e dal Bagnone. Questi avea per insegna un ponte d'oro. Sul fiume azzuro; e'l fuo fratel Corillo Portava il fiume d'oro, e azzuro il ponte. Questi fur tutti i Capitan de i Goti, Ridotti insieme per andare a Roma; Onde Boardo rivolgendo gli occhi A Rodorico, vide, che Corillo Suo frate non avea la istessa insegna; Però disse a quel giovane in tal modo: Ditemi, grazioso giovinetto, La causa, che portate il vostro scudo Così contrario alla fraterna impresa. A cui rispose il giovinetto allegro: Sappiate, Cavalier canuto, e faggio, Che non per altro porto il mio bel scudo Da quel del mio german diverso alquanto. Se non, perchè facendo alcuna pruova Nella battaglia, sia la gloria mia, E non di mio fratel, com'è il devere :

Benchè non è però la nostra insegna Sì contraria alla fua, come voi dite: Che ha gli stessi color, l'istesso ponte. Così diffe Corillo, a cui foggiunfe Boardo replicando in questa forma: Il bel vostro pensier certo m'aggrada: Che mostra quanto la virtù vi piaccia. E quanto ancor la vera gloria amiate; Onde vi laudo, e vi commendo molto; Perchè la gloria da virtù discesa, È vera gloria fola, e reca onore, Che ci accompagna ancor dopo la morte: -Ma che v'abbiate poi contraria insegna A quella del fratel, vi farò noto Con queste poche mie parole rozze. Due cose principali in ogni insegna Fur poste già da quella antica gente; L'una è i metai, che son l'argento, e l'oro, Ovvero il bianco, e'l gial, che gli figura; E l'altra delle due fono i colori, Com' è verde, vermiglio, azzuro, e nero. Ond'essi non poneano in alcun scudo Metal sopra metal, nè mai colore Sopra color, ma vi poneano sempre E gli uni, e gli altri mescolati insieme; Talchè se'l campo era d'argento, o d'oro, V' andava il color fopra; e fe'l colore

Teneva il campo, era il metal fovr'esso. Or perchè fino al tempo de i Trojani La fraude, e la violenza eran discordi: Che Ulisse amava l'una, e l'altra Achille, -Dicendo ognun di lor, che la fua parte Riportava la gloria delle guerre: E però quei, che han di metallo il campo, Tengono in maggior pregio la violenza. E chi l' han di colore, aman gl'inganni. Dunque se'l scudo vostro ha il campo d'oro. Che fa parer, che la violenza amiate, Come non è contrario a quel dell'altro. Ch'è di colore, onde la fraude appreggia? Nè vo' dir poi, che l'aquila, e la biscia, E gli altri, ch' hanno articolo di donna, Se in sua natura son de i violenti. Come anco fon tutte le cose schiette, E che hanno il proprio lor color nativo; E le contrarie lor fon dall'inganno, Che è più possente assai, che altri non pensa: Nè ancor dirò, che se fian molte liste Di metallo, e color pari, ed equali, Che la prima di lor, ch'è in fommo al scudo. O dalla destra man, dimostra il campo, E l'altra mostra quel, che vi sta sopra; Perciò che, se la prima lista è d'oro, Il campo sarà d'oro; e s' ella fia

Poi di colore, il campo arà il colore. Ma qui voglio lasciar molte altre cose, Ch'io vi potrei narrar circa le imprese: Che queste fian bastanti a dimostrarvi La vostra insegna esser contraria a quella Di Rodorico, e di contraria parte. Così parlò Boardo, e ritornossi Fra la fua gente al deputato luoco. Vitige poscia andò per tutto 'l Campo Guardando, e distinguendo i suoi soldati; Poi s'affermò sopra il suo buon destriero, E cominciò parlarli in questa forma: Udite il parer mio, Signori, e Duchi, E voi disposti Cavalieri, e fanti, Che siete ragunati in questo piano, Per voler'ubbidir ciò, ch'io comandi. Come spunte doman la bella Aurora Ci partiremo quinci, e drizzaremo Il camin nostro alla città di Roma, Per cacciar quindi quelli orribil cani, Che con le fiere man portan la morte: La qual penso però, che haran portata Con la loro arroganza a se medesmi; Perchè percossi dalle nostre spade, O se ne suggiran dentr'alle navi, O feriti morran ne i loro alberghi; Onde poi qualcun' altro arà paura

Di muever guerra ai valorosi Goti. Vedrò pur, s'io v'aggiungo, se l'altiero Lor Belifario, caccierammi indietro, Over s'io gli torrò l'antica Roma, Ch'ei m' ha rubbata con inganni, e fraude; E gli farò provar, se la mia mano Sa portar'asta, e sa ferir di spada: Ch' io spero porlo morto in su la terra, Con molti, e molti suoi compagni interno. Così mi ajuti Dio, così mi faccia Degno fra voi di facrificio, e tempio, Come farà questa presente guerra Ruina estrema alla città di Roma. Vitige disse questo, e poi si tacque; Ma tutto il stuolo con diversi gridi Confirmaro il parlar del lor Signore, E quindi se n'andaro ai loro alberghi: Poi come apparve la vermiglia Aurora Con le palme di rose, e co i piè d'oro, Entrò in camin quell' adunata gente, Con gran furore, e con minaccie, e cridi; Ed era tanta insieme, che sott'essa Facea tremare, e sospirar la terra: E come suole ombrosa, e solta selva Di faggi, o d'olmi, o di robuste quercie, Quando l' Autunno vuol dar luogo al Verno, Coprir di frondi tutto quanto'l fuolo,

Tal che non può vedersi erba, nè terra; O come sassi, e cogoletti, e giare Ne i bassi liti, ove si fonde l'Agno, O dove spande l'Astigo, e'l Mugnone, Veggonsi folti insieme in sul terreno; Così eran spessi quelli armati Goti, Che givan fopra il spazioso lito, Che frena il mar tra Rimino, ed Ancona, E non cedean di numero alle arene. L'Angel Palladio allor dal Ciel discese, E se ne venne a Belisario il grande, Che facea racconciar le fosse, e i muri Dell'onorata sua città di Roma; E fotto l'apparenza di Bessano. Ch'era stato da lui mandato a Narni A speculare i moti de i nimici, Disse al gran Capitanio este parole: Signor, voi fate ricavar le fosse; E racconciar le conquassaté mura Di quest'alma Città, ch'a voi s'è resa: Fatel pur ben, perchè vi fia bisogno: Che'l Re de' Goti è già fuor di Ravenna, E vien con tanta gente a ritrovarvi, Che cuopre Italia di cavalli, e d'arme; Onde non credo mai, che voi possiate Starli al contrasto con sì poca gente. Però non vi sia grave il dare orecchie

Al mio configlio in quest' alto bisogno; Perchè colui, che va fenza configlio, Ancor che corra, s'affatica in darno. Penfo, che sarà ben mandare a torre Nuovi foldati dal Signor del Mondo; Ed anche armare il gran popol di Roma, Acciò che voi possiate a loro opporvi. Così gli disse il messaggier del Ciclo, E poi subitamente indi spario. Onde il gran Belifario entrò in penfiero. Per le parole sue, grave, e profondo, E chiamar fece a Corte ogni Barone, I quai si ragunar' con gran prestezza; Ed egli, come ragunati foro, Aperse la sua bocca in tai parole: Signori, e Cavalier, che in questo luoco Siete ridotti per la mia richiesta. Or'è venuto il tempo da mostrarsi D'ingegno, e forza, e d'animo gagliardi: Che'l Re de i Goti viene ad affalirci Con infinito numero di gente; Onde dubito affai, che farem pochi Contra la forza di cotante mani. Però fia ben, che'l buon Peranio vada A dimandare al Correttor del Mondo, Che mandar voglia ancor venti coorti Appresso a queste, che condotte avemo;

Le quai, se ben son valorese, e forti, Pur troppo pochi fon contra cotanti, Che fian sei volte più . che non son questi. Appresso credo ancor, che sarà buono, Ch' armar facciamo il gran popol di Roma, Che deve ancor tener, secome io penfo. Qualch' ombra dell' antica fua virtute, Che vinse, e dominò tutta la terra; Sebbene i Goti gli han spogliati d'arme Tanti, e tanti anni, sol per invilirli; Onde potrem con quei novelli ajuti Stare al contrasto di sì siera gente, E tor dalle lor man la Italia afflitta. Così diss' egli, e poi scrisse una carta. Di propria mano all'alto fuo Signore La qual dicea queste parole tali: O facrofanto Imperator del Mondo, Noi fiam venuti nell' Esperia antica. Come ci comandaste; ed abbiam preso. Il bel Brandizio nella prima giunta; D'indi prendemmo Napoli per forza. E dopo quello, la città di Roma Con altre Terre molte a noi s'è refa; Onde bisogno ci è tenervi dentro Affai foldati per prefidio loro; E per questa cagion la nostra gente S'è sminuita, ed è rimasa poca.

Or'intendendo, come il Re de'Goti Vien con dugento mila eletti fanti E trentamilia Cavalieri armati A ritrovarci a Roma, ove noi femo: Dubito assai di qualche alto disconcio; Ed io per me con questa poca gente Non ardirei di contrapormi a tanti, E star fuor della Terra alla campagna: Che fatia la ruina dell'impresa. E però pregherò la vostra Altezza. Che non ci manchi di novel foccorfo, Talchè possiam tener questa Cittade: Che se per caso ella ci fosse tolta, Voi perdereste poi l'Italia tutta; Onde oltre il danno delle nostre morti, A voi ne feguiria vergogna eterna; E crederebbe l'onorata Roma, Che con tanta prontezza a voi s'è resa, Che ci aveste mandati in queste parti, Per esser causa della sua ruina. Penfate ancor, ch' una Città sì grande, Che tien di spazio quasi venti miglia, E trentaquatéro porte ha da guardare, Vuole a difesa sua molte persone. Però bisogna, che mandiate ancora Due legion maggiori in nostro ajuto: Che mal potrò difendermi senz'ese;

Ma spero ben con queste uscire al campo, E riportarne la vittoria meco. Com'ebbe scritta Belisario il grande..... Questa sua lettra, subito serrolla Con cera verde, e vi prontò il figillo; Poi la diede a Peranio, e così disse: Peranio mio, vorrei ch' andaste in posta-Eino a Brandizio, e poi passaste il mare Sopra un navilio, e giunto entr'a Durazzo. Porgeste in man del Correttor del Mondo Quest'epistola mia, ch' ora gli scrivo; E lo pregaste, che mi mandi quella Gente, ch'io gli dimando in nostro ajuto: Ch'io mi difenderò, fin ch'ella giunga .: Peranio, come udi tale ambasciata, Prese la carta, e subito partissi, Ponendosi in camin verso Durazzo. Il Capitanio poi fece chiamare Amulio, ch'era Confule quell'anno. Insieme con Latin, ch' era Pretore, I quali andaro a lui senza tardanza; Ed ei fentendo la venuta loro, Gli venne contra, e poi seder gli fece, E cominciò parlarli in questa forma: Signori illustri, e posti al bel governo Di questa eccellentissima Cittade, Che un tempo dominò tutta la terra,

#### 42 LIBRO

Abbiamo inteso, che 'l Signor de' Gost Si dee tosto partir fuor di Ravenna. Per venir col fuo Campo:a ritrovarci, E farci, se potrà, vergogna, e danno: Onde conoscend' io, quanto sia buono Ne i gran negozi aver le menti audaci, Ma star con l'opre timide, e sicure; V'ho mandati a chiamar, per dirvi questo, E per pregarvi, che facciate armare Tutto il gran popol della Terra vostra, Ed in centurie il dividiate, e squadre. Di cui si faccian legioni elette. Come fu sempre la Romana usanza: Ch'io le vo' fare ammaestrar per tempo. Negli esercizi, ed arti della guerra, Ne' quai mi penso certo, che sian radi; Poi che tant'anni fur spogliati d'arme: Ed io, se m'occorresse aver bisogno Di gente, vo poter di lor valermi; E così sveglierò la lor virtute; Perchè senza virtute in questa vita Non si può aver diletto, che sia fermo; E non vi salverà da questi cani, Che cercan fopra voi sfogar la rabbia. Così gli disse Belisario il grande; E'l buon' Amulio a lui così rispose: Illustre Capitan pien di valore,

Pensate pur ciò, che vi sa bisogno A questa grande, e perigliosa guerra: Che sempre sarem pronti ad ubidirvi, Ed a spender per voi la robba, e'l sangue. La Città nostra è populosa tanto. Che in dui superbi ansiteatri, e grandi, In dui famoli circi, in tre teatri; Che avemo, il popol vi capifce appena. Ella ha sette bei ponti, e sette colli, Ed otto campi grandi, undeci Fori, i and a E trentasette spaziose logge, Quattordeci acquedutti, undeci terme, E ventinove biblioteche, e cinque Grandi obelifci, e trentafei grandi archi Tutti di marmo e due colonne a chioccia. E bafiliche dieci, e dui colossi, Dui campidogli, e dui macelli, e cinque in at Naumachie, e mille e novecento bagni, E quattrocento e ventiquattro chiese, E quarantafei milia e fette cento Insule intiere di abitabil case .... Appresso ancora pon vedersi in essa Ouaranta cinque lupanari, e mille E trecento cinquanta ameni laghi, E dugento e cinquanta almi pistrini; E tien co i borghi, e co i pretorii castri, Misurando le vie per le contrade,

#### LIBRO X.

44

Più di settanta miglia di lunghezza. Sicchè, Signor, pensar potete quinci La grande ampiezza della nostra gente; La qual sarebb'ancor d'alto valore, Se i Goti non ci avessin tolte l'arme Tanti, e tant'anni, fol per invilirci. E però noi faremo in questo modo: Per ogni region della Cittade, Che quattordeci fon, porremo un Capo. E tutti poi verran con la lor gente de la la Armata ad ubbidir la vostra Altezza: E voi gli affegnerete quei maestri. Che gli faranno esercitar nell'arme. Secondo i vostri altissimi disegni. Questo gli disse Amulio; e'l Capitano Gli rese grazie, e secelo andar tosto A dar principio a quel negozio grande.

Fine del Libro Decimo.

# 

### LIBRO UNDECIMO

# DELL' ITALIA LIBERATA DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

**റഹ്മാര്യെട്ടെ പ്രവിധാരം അത്രാര്യാ** 

L'Undecimo ha il partir di Corsamonte.

LA bella Principessa di Tarento, Ch'er' ita in compagnia del buon Terpandro Nell'ampia sua Città, per starsi quivi, E per quivi aspettar l'estrema scelta, Di chi dovea pigliar per suo marito; Com'ella da Brandizio si divise, Incominciò pensar circa il gran stuolo, Ch'avea veduto in quel munito vallo, Che certo le parea cosa miranda; Ma sopra tutti il Capitanio eccelso Lodava seco, e'l suo parlar divino: · Poi discorrendo gli ottimi guerricri Dell'onorata Compagnia del Sole, Che eletti fur da Belifario il grande Al matrimonio fuo, per scelgern'uno; Mirabilmente il forte Corfamonte

Gli era piaciuto, e gli avea mosso il cuore; Onde pensando intorno a quel Barone. Pregava spesso Iddio, che lo facesse Far qualche pruova, perchè avesse causa Giusta di elegger lui per suo consorte. E mentre stava in questi almi pensieri, Quasi indivina della sua ventura, Fece una sopravesta di sua mano, Tutta coperta di ricami eletti. Ov'era Corsamonte, che feria Il fier Tebaldo, e lo mandava a morte. Or fendo tutta a quel lavorio intenta. Che generava in lei maggiore amore, Venne fuor di Partenope un Barone, Ch' avea nome Falerno, ed era stato-Gran tempo nella Corte di suo padre: Onde caro l'avea come fratello. Costui le recontò tutto'l successo Di Napoli, e com'era andato a facco, E come l'onorato Corfamonte Saltò giù delle mura entr'alla Terra. E fol s'oppose a tutti quanti i Goti; Che pareva un leon, ch'in una mandra Entra di notte, e fa tremar gli armenti. Poi le narrò, com' egli al-primo colpo Fece cadere il fier Tebaldo in terra, E morto lo lasciò disteso al piano,

E diffe, come prese il gran castello, Ov' era la ricchezza di Tebaldo. E l'onesta Cillenia sua figliuola. Ch'è il più bel viso, che si truovi al Mondo. Mentre la giovinetta udia le belle Pruove narrar del fuo novello amante. Si cangiò molte volte di colore, E traffe fuor del petto alti fuspiri, Che da lei folamente erano intesi. Poi talor dimandava al buon Falerno Del divin Belifario, e di Aquilino, Del-buon Trajano, e del cortese Achille; Ma pur tornava spesso a Corsamonte. Interrogandol ben di parte in parte Dell'armi, del cavallo, e del cimiero, Ch' avea quel di nel perigliofo affalto; E dimandava ancor con molto affetto. Di che ferita egli amazzò Tebaldo. Ed a che modo entrò nella gran rocca, E come si portò con quelle donne, E se Cillenia gli toccò per sorte: Nè d'altro, che di lui, curava udire; A cui suppli Falerno ovunque seppe. Ma com'ei poscia su partito quindi, Ella tornò foletta al fuo lavoro. Ch' era condotto omai vicino al fine, E dopo certi suspiretti ardenti,

Si rallegrò fra se del suo pensiero, Che divinato avea sì caro effetto Di Corfamonte, che Tebaldo uccife, Onde poi ragionò dentr'al suo cuore Con se medesma, e suspirando disse: Elpidia, farà ben, che'l tuo ricamo Si doni a quel Signor, per cui s'è fatto; Egli è pur stato quel, che di sua mano Fece la gran vendetta di tuo padre, Che tu bramavi, e disiavi tanto: Appresso ancor sia ben, che tu procuri D'aver questo Signor per tuo marito, Ch' è il più bello, il più forte, e 'l più valente, Che si trovasse mai sopra la terra. E tu non puoi di questo esser ripresa: Che nessun sa, ch'amor ti spinga a farlo; Ma crederà ciascun, che tu si mossa Da mente grata, e da pietà paterna. Chiedilo adunque a Belifario il grande. Che non tel negherà per tuo conforte. Così la bella Elpidia fra se stessa Parlava, e discorrea dentr' al suo cuore: Onde com' ebbe poi fornita l'opra, Chiamò Favenzo, il qual Favenzo er'uno De i quattro Cavalier, che andar' con essa A trovar Belifario entr'al gran vallo. Questi era il primo gentiluom, che avesse

Tarento, e fu cognato di Galeso: Ch' avea per moglie Ardelia fua forella, D'anni maturo, e di prudenzia pieno; Talchè l'amava, e l'onorava molto, E riposava assai sopra il suo senno. Costui su quel, che già le diè il configlio D' andare a Belisario, e di riporre Se stessa, e tutto'l stato in man di quello'. Come adunque Favenzo a lei fu giunto, Seder lo fece, e poi così gli disse: Io penso, Cavalier prudente, e saggio, Ch' aver debbiate intieramente udita La meritevol morte di Tebaldo Per man dell'onorato Corfamonte; Di che non ebbi mai miglior novella, Nè che tanto aggradisse alla mia mente; E però non vorrei parere ingrata: Perchè si dee la ricevuta grazia Chiuder nel cuore, e dimostrar nell'opre. Onde per mandar fuor qualche fignale Dell'obligo, ch'io tengo a quel Barone, Vorrei donarli un vestimento d'oro, Che tutto è carco di ricami eletti, Con groffe perle, e preziose gemme, Che di mia propria man furon distinte. E manderolli a far questo mio dono, Ed offerirli appresso ogni altra cosa,

Che noi tenemo in quest' almo paese. Così parlò la giovinetta onesta; Ed egli a lei rispose in tal maniera: Signora mia gentil, che per l'etade, E per l'immenso amor vi vo'dir figlia, Io lodo molto il bel vostro pensiero; Perchè la mente grata delle genti Suol'esser causa de i gentili essetti, Che fanno spesso i generosi spirti: Ch'ella è stimulo, e spron della virtute. Mandate adunque l'onorato dono Senz'alcuna tardanza a quel Signore; Che farà fegno d'animo cortefe, E ch'ami la memoria di fuo padre. Ma se faceste ancora il mio consiglio, Di cui non farà mai cofa migliore, Voi mandareste a Belisario il grande, E gli fareste dimandar di grazia. D' elegger quel Signor per vostro sposo: Che non credo giammai, che ve lo nieghi. E penso ancor, che'l Re del Cielo incline A questo onesto matrimonio fanto, Avendo posto inanzi a quel Barone Il scelerato corpo di Tebaldo; Onde l'uccife, e fece la vendetta Del vostro caro, e sventurato padre. Quanto degna farà questa Cittade.

Figliuola mia; quanto lodata ancora Sarete voi da tutto quanto'l Mondo, Se feguiran queste mirabil nozze! Ch'ognun'vi stimerà d'animo grande, E d'intelletto, e di giudizio eccelso: Voi poi vi troverete effer conforte Del miglior Cavalier, che sia nel Mondo. E che di nobiltà, bellezza, e grado Trapassa ogni Baron di quella Corte. E tanto più devete esser diposta A far sì degne, e gloriose nozze, Quanto ch'ei dimostrò quel di nel Campo D'amarvi, e quasi d'adorarvi in terra. Dunque esequite il bel nostro configlio, E pregate il Signor deil'Universo, Che gli voglia largir cortese effetto: Ch'io m'offerisco esser colui, che porti La fopravesta d'oro a Corsamonte, E che faccia per voi quella richiesta Al Vicimperador dell' Occidente. La bella Donna con piacere immenfo Udì 'l parlar del Cavalier faputo; Onde piangeva, e sospirava insieme, Per la dolcezza di si bel configlio. Ch'era concorde a quel della fua mente. Che per vergogna gli teneva occulto; Però le labbra in tai parole aperfe:

Diletto padre mio; che per mio padre Vi tengo, e vi terrò, mentre ch' io viva; Io fon contenta far quel, che voi dite; Perchè il parlar degli uomini prudenti Deve esser legge ai giovenili assetti. Andate adunque a far ciò, che vi pare: Che d'ogni appuntamento, che farete, Non folamente refferò contenta, Ma loderollo, e lo terrò per buono. Udito questo, il Cavaliero accorto Prese da lei la sopravesta d'oro, Poi la mattina nel spuntar dell'alba Si pose in via con dieci suoi famigli; E prima s'avviò verso Canosa, D'indi poi cavalcando otto giornate Si fe vicino alla città di Roma, Ed intrò in essa nel fuggir del giorno. Quivi alloggiò la fera ad uno albergo, Ch'era poco Iontan dalla Ritonda; E la mattina, come il Sole apparve... Si levò fu dall'oziofo letto, Ed andò prima al gran Duca di Scitia, E lo trovò nel fuo Ducale albergo Tutto vestito per andare a Corte: Ma come vide il Cavalier pregiato, Quafi prefago di si rara nuova; Con volto allegro se gli sece incontra;

Onde Favenzo a lui così propose: Valorofo, leggiadro, alto Signore, Gloria, ed onor de i Cavalier del Mondo, La bella Principessa di Tarento Mi manda a vifitarvi, e m'ha commesso, Ch'io vi basci le mani, e ch'io vi dica, Che avendo inteso, che di vostra mano In Napoli occidefte il fier Tebaldo, E feste la vendetta di suo padre, Di che non ebbe mai cosa più grata; Vuol di tal cofa avervi obligo eterno; E per fignal de i suoi pensier divoti, Vi manda questa sopravesta d'oro, Ch'è tutta carca di ricami eletti, Che di sua propria man suron distinti; E priega, che vi piaccia di portarla Per amor fuo nell'onorate imprese: E se'l gran Belisario le concede Grazia d'elegger voi per suo marito; Il che vogl' ire a dimandargli or' ora; Faravvi anco un presente di se stessa; Perchè colei, che se medesma dona, Non può cofa donar, ch'abbia più cara. Come udi questo, Corsamonte ardito Divenne in volto di color di fiamma; E tal diletto gl'ingombrava il cuore, Che non potea formar parola alcuna.

Ma pur disse alla fin: L'eterno Iddio Pienamente per me grazie le renda Di così degno, e preziofo dono: Che nol posso far'io, nè tutte insieme Le Scitie, che si stan circa l'Imavo. Ben quella divinissima proferta Di eleggermi, se può, per suo consorte, Voglio accettar: ch' Amor mi stringe a farlo. E parimente a lei mi dono anch'io; Se ben non fono a fua grandezza equale. Poi porterò la fopravesta d'oro, E l'alta insegna sua, ch'ella mi manda, 9 Senza cangiarla mai, mentre ch'io viva. Andate adunque a Belifario il grande A dimandar la grazia, che voi dite: Che non posso pensar, che ve la nieghi; Ed io di ciò sarò tanto contento, Quanto s' io fossi Imperador del Mondo. Dapoi ritornerete al nostro albergo: Ch' io voglio al tutto, che alloggiate meco. Finchè vi piaccia dimorarvi in Roma. Com'ebbe detto questo, prese in mano La ricca sopravesta, e la distese - Sopra una bella, e spaziosa mensa, E rifguardolla ben di parte in parte, Lodando or questa ben nutrita perla, Or quel grosso rubino, or quel diamante; "

Ma più lodava l'artificio, e'l fenno Della divina man, che le distinse. Dipoi veggendo sè dipinto quivi, Ch'uccideva con l'asta il fier Tebaldo. Avea dentr' al fuo cuor piacere immenfo. Tanto che d'indi non sapea partirsi. In questo tempo giunse il buon Favenzo Avanti a Belisario, che si stava Nel gran palazzo co i Baroni intorno, E disponea le guardie della Terra. Venuto adunque a lui, con gesto umile Gli fece riverenza, e poi gli disse: Illustre Capitan luce del Mondo, La giovinetta Elpidia, che mandaste Con la famiglia sua dentr'a Tarento. Per starsi quivi ad aspettar la scelta, Di chi devea pigliar per suo marito, Mi manda a riverir la vostra Altezza. E dire a quella ancor, che avendo intefo. Che Corfamonte uccise il sier Tebaldo, E fece la vendetta di suo padre. Di che non ebbe mai cosa più cara; Elegger lo vorria per suo consorte, E dimostrarsi a lui cortese, e grata: Che tutto'l popol fuo di ciò la priega. E gli amici la efortano, e i propinqui. Onde m'ha spinto avanti i vostri piedi

A dimandarvi questa grazia onesta, Sperando, che le debbia esser concessa. Essendo egli un degli onorati Duci, Che fon nell'alta Compagnia del Sole, Eletta già da voi per questo effetto; Ed ha poi fatta in Napoli tal pruova, Come ognun'sa, contra i feroci Goti, Che non si potrà dir, che non la merti; E tanto più, che la città di Roma, Che fu prefisso tempo al dichiararlo. Si truova or presa nelle vostre mani. Però, caro Signor, non le negate Questa onesta dimanda, e giusti prieghi. Così diss'egli; e Belisario il grande Già li essentia con gli occhi, e con la fronte. Quando il fiero Acquilin, che se n'accorse, Incominciò parlare in questa forma: Eccelfo Capitan pien di valore, Che siete un forte di giustizia, e sede, S' io pongo mente alle parole prime, Che fur dette da voi dentr'al gran vallo. Circa il trovar marito a questa donna, Non veggio, come possano aver luogo, Se la concederete a Corsamonte, Prima che i Goti sian venuti a Roma. Voi pur scelgeste fuor di tutto'l Campo La nostra bella Compagnia del Sole,

A cui diceste apertamente allora, Che qual poscia di noi maggior prodezze Dimostrerà contra i feroci Goti, Eletto fia da lei per suo consorte. Ma come si potrà mostrar valore Contra questa tal gente, s'ella ancora Non verrà contra noi con l'arme in mano? Però ponete indugio all'alta eletta, Fin che i nemici vengano a trovarci, Che sono in strada, ed han passate l'Alpe. Allor ciascun dimostrerà il su'ardire, E la sua forza, e con le mani ardenti Spargerà tanto fangue in su l'arena, Che sarà noto a tutto quanto 'l stuolo Chi sia più degno di sì nobil donna. Ma se dicesse alcun, che Corsamonte Fece gran prove in Napoli, e che uccife Con le sue proprie mani il sier Tebaido, Facendo la vendetta di Galefo, E che per questo è da preporlo a tutti; Rifpondo lui, che è ver, che quel Barone Non è privo di ardire, e di fortezza; Ma non però mi fopravanza tanto, Che mi facesse ritirare un passo. Ei non ha più di me le man di fuoco, Nè il cuor di ferro; anzi noi fiamo equali Di nobiltà, di grado, e di fortezza;

Ne differenti fiam molto di etade: Ch'egli ha venticinqu'anni, ed io n'ho trenta. E però fempre il Correttor del Mondo Fece la nostra Compagnia del Sole Sedere ad una tavola ritonda. Ove ciascuno è l'ultimo, e'l primiero; Sol per mostrar la equalità di tutti. Poi nel pigliar di Napoli, non credo D'aver fatto di lui prova minore: Che'l primo fui, ch'entrai dentr'alla Terra Per l'ofcuro filenzio della notte, E passai l'acquedutto; e quindi uscito In mezzo la Città, con le mie mani Uccisi Arnesto, e molti altri compagni, Che stavano alla guardia delle mura; Ed io fui quel, che fei fonar la tromba. E diedi il primo fegno a quei di fuori; Onde ciascun da poi sen' venne dentro. Chi con le scale, e chi per quella porta, Che fu da noi primieramente aperta. E s'egli è alcun, che Corsamonte ammiri, Perchè faltò dal muro entr'alla Terra, Pensi ancor fra se stesso, che quel salto Lo fe parer di me forse più folle, Ma non più ardito; e che s' io non apriva La porta con prestezza all'altra gente; Che Corfamente era condotto a morte.

Ond'io fui quel, che gli salvò la vita; Che fu più, che la morte di Tebaldo, La qual per caso gli è caduta in mano, E non per far vendetta di Galeso; Bench'io fon stato la cagion primiera Di quella, perchè intrai nell'acquedutto, E-presi la Città, facendo in essa Segno, ch'io v'era; onde vo' dir, ch'io feci, Che Corfamonte in Napoli saltasse, Che occidesse Tebaldo, e che prendesse Per viva forza l'onorata rocca: Perchè la prima causa de i negozi Fa maggior'opra, che non fan l'estreme, Che fenza quella non v'arebbon luoco. Ma meglio è lasciar' ir quel, che s'è fatto, Estendo poco, a par di quel, che resta; E come i Goti sian venuti a Roma, Provar contra costor le nostre sorze, Nè mai cessar, fin che non sian sconsitti, Over constretti a ritornarsi a dietro: E quel, che mostrerà maggior valore, Eletto sia da lei per suo marito. Mentre Acquilin parlava, e che i compagni: Dell'alta Compagnia, che porta il Sole, Fremendo confirmavano il fuo dire, Vi fopragiunse Corsamonte altiero, E con poca pazienza, e gran disdegno

Stette ad udir l'arringo di Acquilino. Ma come primamente ebbe fornito Il suo parlare, a lui rispose, e disse: O Re del Ciel, poi ch' Acquilin s'oppone Sfacciatamente a tutti i miei defiri. Dammi, ti priego, tanta alta ventura, Ch'io mi ritruovi un di con l'armi in dosso A partir queste disserenze seco: Che si vedrà, chi sia di noi più forte. Ma per non lasciar lui senza risposta, Dirò queste pochissime ragioni: Se l'onorata Elpidia aver volesse Il superbo Aequilin per suo marito, L'arebbe chiesto a Belisario il grande, E non aria mandato a Corfamonte Quel Cavalier, col fuo mirabil dono. Ma perch'ella-è d'altifimo configlio, E fa, ch' ella può tor chi più l'aggrada Per sposo eletto m' ha per suo marito; E mi dimanda al Capitanio eccelfo, Per la sua cortesia, non che bisogni: Che'l matrimonio libero esser deve, E bastali il consenso delle parti. Quanto al dir poi, che con ragione eletto M'abbia, non vo'commemorarlo adesso; Perch'io nol poria far fenza Iodarmi: Ed io sempre cercai, che le mie lodi

Volassen per la bocca delle genti, E nella lingua mia fossen sepolte. Ma dirò ben, che questo nostro amico Non conofce fe stesso, poi che spera D'aver per moglie fua sì bella dama. Pur si devria pensar, che pare un corbo Nel fuo colore, un cerbero negli occhi, Una furia infernal dentr'al suo petto; Tal che una donna non potrebbe amarlo. Non vo' poi replicar quel, che allor feci, Quando fu preso Napoli per forza; Perch' egli è noto a tutto quanto il stuolo. Ben'io m'ammiro, ch'egli ardisca a dire, Ch'ei fu cagion, che'l fier Tebaldo uccifi; Send'ei nascoso allor dentr'a quel buco, D'onde non uscia mai, se'l buon Trajane Nol trascinava fuor con una fune: E poi costui s'attribuisce il tutto, Sendo de i mille l'un di quei guerrieri, Che Paucaro guidò nell' ampio foro. Io ben fui fol contra la gente Gota, E mandai folo il gran Tebaldo a terra, E solo uccisi il scelerato Erode: Onde per queito fon chiamato folle Dal mio faggio Baron, ch' ha il cuor di cervo. Ma lasciamo ora il ragionar da parte; Perchè le cose d'importanza grande

Si den chiarir con arme, e non con ciance. Vestasi l'arme, e monti sul destriero: Ch' i' andarò fuori ad aspettarlo al prato. Al prato di Neron vicino al Tebro: Ouivi l'aspetterò fin' alla notte; Ouivi combatterem, fin che un di noi Rimarrà morto fopra l'erba, e l'altro Ritornerà vittorioso in Roma. Così parlò il Baron sì forte acceso D'ira, che gli occhi fuoi parean di fuoco. Il feroce Acquilin dall' altra parte Tutt'era fiamma; e seco il fier Massenzo. E Mundello, ed Olando, e'l bel Lucillo Eran parati per venire all'arme, Quando il buon Paulo disse in questa forma: Carl figliuoli miei, che cosa veggio? Qual furia è intrata dentro ai vostri petti? Che quì, presente Belisario il grande. V'apparecchiate a por le mani all'arme, Senza aspettar la giusta sua sentenza. Olando gli rifpofe: Almo Barone, D'anni, di fenno, e di prudenzia carco, La nostra Compagnia molto si lagna D'esser privata del sperato onore, Prima che mostri il suo valor tra i Goti; Onde vi accerto, che per nostra voglia Elpidia non darassi a Corsamonte,

Fin che non fiano i Goti intorno a Roma. Così diceva il generofo Olando; Ma Belifario, che vedea l'acerba Contesa de i Baron della sua Corte, Stava molto suspeso entr'al suo petto; Perciò che gli spiacea vedere avversa La Compagnia del Sole a Corfamonte; Onde volea cercar di satisfarla: Che difiava affai, che ogni Barone S' affaticasse in quella orribil guerra Per la speranza di sì bella moglie. Dall'altra parte difiava ancora, Che Corfamonte non restasse offeso. Ma non può l'uomo in un medefmo tempo Mai fatisfare a due contrarie parti. Pur discorrendo intorno a questa cosa, Alfin li parve esser miglior partito Di foprastare, e dare una sentenza, Che pasca di speranza ogni guerriero; Onde le labbra in tai parole aperfe: Io veggio ben, diletti miei fratelli, Che'l forte Corfamonte ha tanti merti, Che se gli porria dar questa donzella, Massimamente poi ch'ella il dimanda; Ma perchè gli altri ancor potrebbon fare Prove condegne di sì nobil preda, Mi par di soprastare alla sentenza,

Per:non levare alcun fuor di speranza. E tu, gentil mio Corsamonte caro, Harai pazienza, fin che i fieri Goti Staranno a campo alla città di Roma: Che come noi gli abbiam cacciati quindi, Terminerò, chi sia colui, che debbia Aver la bella Elpidia per conforte: Ch'allor fia'l tempo commodo a tal cofa; Perciò che in mezzo dell' orribil guerre Non è ben fatto il far convitti, e nozze. Così parlò quel Capitanio eccelfo; Ma ben firmato avea dentr' al fuo cuore Di dir fecretamente a Corfamonte, Che a lui fi dava l'onorata sposa; E poi pregarlo di tener celata Questa promessa sua, per non privare Gli altri Baroni ancor di quella speme; E così volea dire anco a Favenzo: Ma la Fortuna al suo pensier s'oppose, Che spesso sturba ogni disegno umano; Perciò che Corfamonte avendo udite Quelle parole, disse entr'al suo cuore: Il Capitan vuol pur, ch' i'abbia pazienza; Ma non la voglio aver, perch'ella è cibo D'animi vili, e di perfone inerti: E prima vo'morir, che mai lasciare Ad Acquilin quest' onorata donna.

E così detto dentro la sua mente. Avvolfe la fua vesta al braccio manco. E pose mano all'affilato brando. E ratto s'avventò verso Acquilino; Il quale anch'ei prese la spada in mano; Presela Bocco, e presela Massenzo, E Mundello, e Catullo, e'l bel Lucillo; E tutti foro intorno a Corfamonte. Ei nulla teme, ed or tira una punta, Or'un mandritto mena, or'un riverso, Ora un fendente, e fa mirabil prova: Onde conviene ognun tirarsi a dietro. E qual felvaggio toro in su l'arena. Circondato da i cani, e da i bifolci, Ch'or questo, or quel con le terribil corna Spaventa, e tosto in cerco si fa largo, Nè si può ritener, ch'ei non persegua Ouel, ch'a lui se primieramente offesa; Tal parea Corfamonte in quel conflitto, Carcando sempre adosso ad Acquilino, Il qual si difendea con molto ardire. Or'eccoti menare al fier Maffenzo Un colpo basso verso Corsamonte. Che certamente gli aria fatto oltraggio. Se non lo riparava il buono Achille, Che dava folo a quel Barone ajuto; Ond' era la sua vita, e'l suo soccorso:

Perchè l'amico è simile alla vita, Come simiglia l'invido alla morte. Già s' ingrossava la spietata briga, E già Costanzo, con Trajano, e Paulo" Eran corsi nel mezzo a separarli, E quasi tutto il stuol prendeva l'arme; Nè mai possibil fu, che quei Baroni Frenar potessen Corsamonte il fiero, Finchè non vide il sangue d'Acquilino Cader' a terra, e rosseggiar l'arena; Perchè passato avea la coscia manca. Questo vedendo Belisario il grande, S'accese tutto di disdegno, e d'ira; Poi cacciò mano alla possente spada, E venne appresso a Corsamonte, e disse: Corsamonte crudel, tratti da banda, Se non ch'io ti farò lasciar la vita: Poi chiamò con gran voce la fua guarda. Ch' eran dugento alabardieri eletti. Allora il Duca si ritrasse in dietro, Più per la riverenza del Signore, Che perchè avesse in se timore alcuno; E quegli altri Baron dentr' ai lor fuodri. Pofer le-gravi, e rilucenti spade. Il feroce Acquilin dall'altra parte, Che con fatica si reggeva in piedi, Pe'l molto fangue, che gli uscitte fuori,

Condutto fu da molti fuoi compagni Verso la casa sua, per medicarsi. Come, quando è cessata una tempesta, Ognun si pone a ricercar del danno, Che fatto sia ne i culti suoi terreni; E se lo truova esser leggiero, e poco, S' allegra, e da fe caccia ogni paura, Che avesse avuta in quello orribil tempo; Così cessata la terribil zussa, Essendo sani tutti quei guerrieri. Fuor che Acquilino, ognun prese conforto. Ma Belifario con feroce aspetto Si volse inverso Corsamonte, e disse: Baron superbo, e senz'alcun rispetto, Non ti vo'dar la pena, che tu merti Per questo error, da cui non è mancato Di por tutto l'Esercito in scompiglio: Che ben'è noto a tutto quanto il stuolo. Ch'esser devrebbe l'ultimo supplizio; Ma fol ti vo'punir con questa nota, Ch'io ti trarrò del numero di quelli . Che deggian prender l'onorata moglie, Ch' ha in dote il principato di Tarento. E doppo questo, disse anco a Favenzo: Prudente Cavalier, quando farete Ritorno al vostro grazioso albergo, Raguaglierete la Signora vostra

### 68 L I B R O

Del cafo, che mi muove a non poterle Conceder Corsamonte per marito; E le direte ancor, che scelga un'altro Di questi eccellentissimi Baroni, Qual'ella vuol, che le farà concesso. Quando il gran Duca udì queste parole, Restò tutto confuso entr'al suo petto; E poi si diparti tacito, e mesto, Col cuor pensoso, e gli occhi a terra sissi; E'n compagnia del suo fedele Achille Con passi lenti andò verso l'albergo. E quivi giunto, non si pose a mensa; Ma si ritrasse solo entr'al bell' orto Del suo palagio, che è vicino al Tebro. Quivi piangendo, e fospirando forte, Disse fra se medesmo este parole: Il mio destino, e la fortuna, e l'ira M'han pur condotto a perder quella donna. Che m'è più cara assai, che la mia vita; Ma non la perderò, se non si muta Dal buon voler, che mi narrò Favenzo: Bench' io dubito assai, perchè le donne Son di natura mobili, e leggiere, Nè duran molto i loro ardenti amori. Ma fia ciò, che fi voglia, io fon disposto Non esser d'altra mai, mentre ch'io viva: Che l'empio Capitan può ben vietarmi

Che sposa non mi sia, ma non può tormi, Ch' io non l'offervi sempre, e sempre adori. Ben fu troppo crudel la sua sentenza, E troppo ingiusta, a non voler, ch'ell'abbia Per suo consorte un'uom, che le talenti; E voler, che Acquilin governi'l tutto. Deh non star, Corfamonte, in questo Campo. Ove non si dà premio alla virtute; Ma procacciati pur d'altra ventura; Perciò che quel Baron, che cerca onore, Non dee mai dimorar fotto'l governo D'un Capitan volubile, ed ingiusto. E detto questo, usci del bel giardino, E se n'entrò nell'onorata sala. Quivi chiamò Cratidio, e Feracuto, Suoi cari, e fedelissimi ministri, E si fece recar le lucide arme, Ch' eran di fino acciar fregiate d'oro; E recate che fur, con gran prestezza Il buon Cratidio glie le messe interno. In questo mezzo fece por la fella Al suo destrier, ch' era nomato Ircano. Questo era bajo, con le gambe nere, E la coda, e le chiome, ed avev'anco Nell'ampia fchiena in mezzo delle groppe Una correggia di colore ofcuro. Questo non lasciò mai sopra il suo dorso

Sedere alcun, ne mai sostenne in sella. Se non l'ardito Corfamonte folo; A cui donato fu, ch' era polledro, Dal Re d'Ircania, nominato Oronte; Onde'l feroce giovane domollo, E folo il pote cavalcare al Mondo, Mentre che vivo fu fopra la terra. Questo leggiadro suo corsiero avea La testa magra, picciola, ed allegra, Il petto largo, il collo alto, e leggiero, La schiena corta, e rilevato il fianco, Le gambe asciutte, e sì le alzava svelte, Che'l piè levato gli toccava il ventre; Poscia nel correr suo pareva un vento; E su si presto, si animoso, e sorte, Sì destro al volteggiar, pronto alla mano; Che divinava l'animo del Duca: Ma per recar molte-parole' in una, Era il miglior caval, che fosse in terra. Or mentre che volca falir fovr'esso Quell'ardito guerriero, e dipartirsi, Vi fopragiunse l'onorato Achille. E disse a lui parlando este parole: Diletto mio fratel, che cosa è questa? Io reggio apparecchiarti al dipartire, Senza far motto al tuo fedele Achille, Che t'ama, e caro t'ha più, che se stesso.

Parla, non me'l celar, fà ch'ancor'io Conofca la cagion del tuo viaggio: Che come non sta ben dar fede a tutti. Così sta mal, non si sidar di alcuno. Questo diss'egli; e Corsamonte a lui: A che debb'io ridir quel, che m'offende. Se t'è palese, e se vedesti il tutto? Ma fe ti cal di me, come fon certo. Monta a cavallo, e dipartianci insieme Da questa gente perfida, ed ingrata, Che arà bifogno ancor del nostro ajuto, Quando da i Goti fia cacciata, e vinta. Allor mi cercheran ne i lor fermoni, Dannando feco la vergogna, e l'onta, Che mi fann'ora, e chiamerammi indarno. Così parlaro, e s'accordaron tosto Quei dui fommi Baroni al dipartirsi; Onde il cortese Achil si vestì d'arme . E venir fece il suo destrier Leando; E poscia, come fur montati in sella, Subitamente s'allacciar' gli elmetti, Ch'avean sovr'essi il bel cimier del Sole: Che non vollen cangiar l'antica infegna, Sebben la Compagnia gli aveva offesi. D' indi addatiaro i scudi al braccio manco, E col guanto d'acciar, ch'aveano in mano. Poser le lance d'oro in su la coscia,

### 72 · L I B R O

E ratto s'avviar' verso la porta, Avendo seco dui famigli soli, Perciò che gli altri lor lasciaro in Roma. Mentre che cavalcavan quei guerrieri, Come se fusser dui cinghiali irsuti, Che cercan la pastura per le selve, Tornò Favenzo a ritrovare il Duca. Ma nol trovò, ch'era partito quindi; Onde ancor'egli con la fua brigata Partissi, e s'avviò verso Tarento. Poi, come piacque alla divina Altezza, Tutti arrivaron la seconda sera Ad una gran Badia fotto Priverno. Quivi i Baron vedendo il buon Favenzo, Gli fecer festa, ed accoglienze grandi: Poi difarmati se n'andaro insieme A vifitare il reverando Abbate. Questi feguia la regola divota Del gran Basilio, ed era un vecchio allegro, Ch'avea costumi generosi, e gravi; Però gli accolfe umanamente tutti, Poi dimandando i nomi di ciascuno. Ed a che fine eran venuti quivi. Intese la cagion del lor viaggio; Onde si volse a Corsamonte, e disse: Signore illustre, e di regale aspetto, Non vo', nè si può dir, che la dimanda.

Per voi richiesta al Capitanio eccelso, Non fusse giusta, debita, ed onesta; Ma la vostr'ira ha ben passato il segno, E tanto v'ha d'oscura nebbia ingombro, Che v'ha fatto partir dall'ampio stuolo, E sperar d'acquistar con altro modo La bella Principessa di Tarento; Il qual modo, non fo, come fia buono, E come luogo arà contra la voglia Di Belifario, e del Signor del Mondo. Meglio era certo a supportare alquanto, E non vi dipartir; perchè si vince Col tolerare ogni fortuna avversa. Poi quel, che ha molta gente al fuo governo, Convien, che retto sia da molta gente; Onde gli è forza usar diversi modi, Che fon talora contra I fuo difio. Pur se vorrete fare il mio configlio. V'insegnerò di guadagnar la donna, E la perduta grazia de i Signori; Benchè sia cosa lubrica, ed inferma L'avere appo costoro i primi luochi. Ouì presso è la Peninsula di Circe, Ch'ha fopra il monte un'odorata felva Di cedri, e di verdissimi cipressi, Ove è una Fada di valore immenso, Nominata Plutina, che nel volto

74

Par giovinetta, ed è matura d'anni; Talchè di età non cede alla Sibilla. Gran tempo fa, ch'ella divenne cieca; Ma se potesse racquistar la vista, Faria veder di se cose mirande: Poi su quel monte una spelunca giace, Circondata dal mar verso Ponente, Ove fi truova un venenoso drago, Possente, e grosso, e di si dura pelle, Che nessun ferro uman non può signarla; Ed una Ninfa fola di quel luoco Lo paíce, e sa com'ei si manda a morte; Ma nol vuole insegnar, perch'ella è certa, Che come fosse estinta quella fiera, La vita sua non dureria molt'anni. Or chi prendesse il fel di questo vermo. E bene ungesse gli occhi a quella Fada, Le renderebbe la perduta luce. E però, Cavalier, che'n vista siete D'animo invitto, e di fortezza immensa,: Se voi volete andare a quella impresa, E tentar quest'altissima ventura, Darovvi il modo d'acquistarne onore; E poi la vista di sì bella donna Vi darà tutto 'l ben, che mai saprete Desiderare in questa umana vita. Stat' era Corfamonte a quel fermone

Intento molto; ed era tanto acceso Dal defiderio di fanar la Fada, Che un'ora gli pareva esfer mill'anni Di ritrovarsi là con quel serpente; Però si volse al vecchio Abbate, e disse: Divoto padre mio, poi ch'a voi pare, Ch' io vada a liberar quella donzella, Anch'io fon pronto, e cupido d'andarvi: Infegnatemi adunque, com'io possa Acquistar quest'altissima ventura: Che ponerommi subito in camino. Allora il vecchio andò nella fua cella, E ritornò con un libretto in mano. E disse: Figliuol mio, questo libretto Ha in se descritto tutto quello incanto Con certi versi sacri, e certi modi, Che se saranno ben servati, e detti, Farassi andare il gran bissone a morte. E come voi lo vederete estinto, Subitamente gli trarrete il fele, Ed ungerete gli occhi a quella Maga: Che le farete ritornar la vista. Di che poi vi farà sì cari doni. Ch'adempierete i bei vostri disiri. E detto questo, gli donò il libretto. Ch' avea recato; e Corsamonte il prese Allegramente, e se lo pose in seno:

Poscia i Baron si dipartiton quindi, E accompagnati dal divoto Abbate Infino all'uscio delle stanzie loro. Rimaser quivi, e poi sedero a mensa, Per fatisfare al natural bisogno. Ma come ebber mangiato, fi levaro Tosto, e venuti ov'erano i destrieri, Gli vider governati, e l'orzo inanzi; Onde tornaro ai preparati letti, In cui disteser le feroci membra. Per ripofarle fino alla mattina. Ma Corfamonte mai non chiuse gli occhi, Nè ricevette in lor l'amato fonno. Poi quando apparve in ciel la bella Aurora, Subitamente abbandonar'le piume, E si vestir' di panni, e poscia d'arme; E venuti che furo i lor cavalli, Il Duca si rivolse al buon Favenzo, E disse: Almo Signor, voi ve n'andrete Verso Tarento alla Signora nostra, A cui vi piacerà di dir, ch'io fono Suo fervo, e pronto fempre di ubidirla; E poi le narrerete il grande oltraggio Di Belifario, e le direte apresso, Che s'egli mi facesse ancor più offese, Non farò d'altra mai vivo, ne morto. E detto questo lagrimando tacque.

Dapoi montò fopra il feroce Ircano. E in compagnia dell'onorato Achille Prese il viaggio suo verso'l Ponente. Ma come ebbe passata la palude Pontina, e giunto fu ful mar Tirreno. Volgendo gli occhi verso Terracina. Lungo'l lito del mar vide una fossa Profonda, e larga, onde passava l' acqua Salfa, che dividea tutto quell'istmo, Con un bel ponte, ed una porta fopra, Che andava alla peninsula di Circe. Subitamente Corfamonte ardito La riconobbe: perch'era dipinta Nel primo foglio del divin libretto; Onde volse il destriero a quella parte, E disse verso l'onorato Achille: Frate, noi fiamo omai condotti al luoco, Ove convienci aver molte fatiche. Se volem far quel gloriofo acquisto. Che tanto ci lodò l' onesto Abbate. Così parlando giunsero sul ponte, E poscia entrar' nella famosa porta, Che per grazia del Ciel trovaro aperta. Come fur'entro, vennero in un prato, Ove era un coro di leggiadre Ninfe; Le quai vedendo quei Baroni eccelfi. Lasciaro il ballo, e se gli sero incontra.

E parimente ancor dall'altra parte I dui Signori dismontaro a piedi, E riverenti se n'andaro ad esse. Che molto allegramente gli accettaro. Ma fopra tutte l'altre, con diletto, E con gran tenerezza gli abbracciaro Basilia, e Stratigea, che aveano il primo Grado, che dar si soglia in quella Corte. Eran con esse Eulalia, e Dorotea, E dopo lor venian da lunge alquanto Arpagia, con Calumnia, e Colachia, E Demetria, e Geopona, e Lica Pimenia, Emporia, con Trapezia vile; Ed altre donne pallide, e deformi, Che mai non s'accostaro a quei Signori. Le quattro prime giovani, ch'io diffi, Dopo le lor dolcissime accoglienze Parlaro ai gran Baroni in lal maniera: Signori eccelsi, onor di questa etade. Tanto amati da noi, quanto noi stesse, Poi che 'l Ciel v' ha condotti in queste parti. Vi guideremo alla Regina nostra, Ch' ha il maggior Regno, che si truovi in terta, La qual di voi farà quella gran stima, Che si dee far degli uomini eccellenti; E vi farebbe ancor maggier' onore, Se si trovasse aver l'antico lume.

Così disse Basilia; e per la mano Gli prese, e gli menò dentro'l cortile D'un gran palagio di ricchezza immensa: Tutte le mura eran d'argento, e d'oro; E d'oro i pavimenti, e d'oro i palchi; E di sì belle gemme eran dipinti. Che non fu visto mai cosa più ricca. Poi le sedie, e le mense, e gli altri tutti Vafi, ed arnefi di quel gran palagio -Pareano tocchi dall'antico Mida, Prima ch' entrasse le Patteliche onde. Come le belle donne ebber condotti Quei gran Baroni fotto l'ampia loggia, E d'indi in un bellissimo salotto. E poscia in una camera regale, Preser licenza, e quivi gli lasciaro. Acciò che fenza impedimento alcuno. Potesser disarmarsi a sor bell'agio: Ma quando poscia disarmati foro, Ecco venir due damigelle elette, D'alti costumi, e di beltà suprema, Con dui robboni di damasco d'oro, E due berette di velluto in mano. Con le più belle, e le più ricche imprese; Che mai vedesser' occhi de' mortali: E giunte avanti lor s'ingenocchiaro. E cominciaro a dirli in tal maniera:

Signori illustri, e di virtù miranda, Le quattro belle giovani, che v'hanno Guidati in queste fortunate stanze, ... Vi mandan dui robboni, e due berette; Perchè con esse loro andar possiate, Ov'è la nostra altissima Regina. E detto questo, gli addattaro intorno I bei robboni, e le berette in testa; Onde 'l gran Corfamonte le rispose: Tant' è la cortesia di queste dame; Che ci han legato d'obligo immortale: Ma se potremo far quel, che speriamo, Ancor diran, che non saremo ingrati. Dopo questo parlar, quelle donzelle Preser commiato, e quindi si partiro: Poi fur portati preziofi vini, E rari frutti, ed ottimi confetti Per altre leggiadrissime fanciulle, Che parean messaggier del Paradiso; Onde i Baron si rinfrescaro alquanto. Ma poco stando poi venner le donne, Che gli ayean prima accompagnati in cafa, Tanto leggiadre, e graziose in vista, Che turti gl'infiammar'del loro amore; E parimente sè infiamuraro anch' elle Perciò ch' eran dui giovani eccellenti, Che non aveano pari in tutta Europa,

Di forza, di bellezza, e di costumi. Corfamonte era più grandetto alquanto Di Achille, e pur' Achille era ancor grande: Nel resto aveano una bellezza equale, Tutti dui biondi, e di regale aspetto, Le barbe d'oro, e di pel biondo miste, Che non avean provato anco il rafojo. E gli occhi lor parean due stelle ardenti: Avean le spalle larghe, ma ne i fianchi Erano asciutti, qual leoni, o pardi: Il petto er'alto, la persona dritta, Le coscie grosse; e l'altre membra ancora Tanto ben poste, ed agili, e leggiere, Quanto si possan disiare in uomo. Ma Corfamonte avea più curvo il nafo. E'l piè più fermo, che'l cortese Achille; Ed ancor era più veloce al corfo. Come adunque le Ninfe intraro in sala, Ouei leggiadri Baron gli andaro incontra Con tanta cortesia, tanta vaghezza, Ouant' aver possa una persona umana. E quivi furon parimente accolti Da tutte lor con gentilezza immensa; E poscia Stratigea così gli disse: Signori illustri, e di beltà divina, Non è, per mio parer, da perder tempo; Ma farebbe da andare all'alta grotta,

Ove dimora la Regina nostra: Che tutte noi ve introdurremo a lei; Perchè col mezzo di si gran Signora Possiate aver ciò, che'l cuor vostro agogna Così difs' ella; e quei Baroni allegri Le consentiro, e s'avviaro insieme Verso l'albergo dell'antiqua Fada. Ma quando furo al piè dell'alto monte. Ch'era coperto di odorata felva. Videro in essa più di mille buche, Ch'andavan tutte in giù verso la terra: E poi vedeano intrar persone in esse, Altre sedervi appresso, ed altre uscirne, Femine tutte, e di diversi aspetti. Come talora in folitario fcoglio, Che sia dall'acqua circondato intorno, Si veggion pullular molti conigli: Chi di lor'esce dell'amato buco, Chi v'entra dentro, e chi si lieva ritto, Chi pasce l'erba, e chi la terra batte Co i piè di dietro, e chi scherzando corre; Tal facean quelle Ninfe entr'alla felva. Però la bella Eulalia, che conobbe La meraviglia de i Baroni eletti. Sorrise, e poi gli disse in questa forma: Tutti quei buchi fono entrate, e porte Da gire alla spelonca di Plutina;

E quelle donne, ch'escono, e van'entro; Sono le guardie, e portenarie d'essi; Ma voi gran Duchi converrete entrare Per questa porta altissima di mezzo, Ch'ha in guardia Stratigea, che vi conduce; E la feroce Arpagia tien le chiavi, Che da lei quasi mai non si diparte. E detto questo, poscia entraro in essa Le quattro Ninfe, co i Baroni accanto. E caminando per l'oscura cava, Sassosa, e bassa, e puzzolente, e ratta, Giunsero al fine ov'era la Regina, Pallida in faccia, e di vedere oscuro, Con veste intorno sordide, ed inculte: E però non credero esserle appresso, Se ben' Arpagia là mostrava Ioro, Finche non disse Corsamonte a lei: Siete voi quell'altissima Plutina, Che tanto è difiata dalle genti? E Plutina rispose: Io son pur' essa. A cui foggiunfe l'onorato Achille: Siete Plutina voi? Sì fon, diss' ella. Poi Corfamonte con parole dolci Le cominciò parlare in questo modo: Deh, fe l'eterno Dio v'adorni, ed empia Gli occhi di luce acuta, più che lince, Ditemi la cagion del vostro male:

Che forse vi darò qualche rimedio. Ed ella a lui rispose: Alto Signore, Non vo'difdire alla dimanda vostra, Non perch' io speri aver da voi soccorso, Ma per mostrarmi sacile, e cortese. Al tempo, ch'i'era giovinetta, e vaga Di ritrovarmi dilettofi amanti, Ebbi ardir di assirmar senza rispetto, Ch'io non voleva amar, fe non i buoni, E i savi, e i giusti, e dimorar con loro, E fuggir tutti i perfidi, e gl'ingrati; Onde'l motor delle superne ruote Subitamente mi privò di luce, Perch'ig non conoscessi alcun di questi-Così diss'ella; e Corsamonte a lei: O gran difaventura de' mortali! Pur' il Signore altissimo del Cielo È folamente dalle genti buone Amato, ed onorato, e non dall'altre; E poi non vuol, che sian da voi vedute, Nè conosciute mai, se non per caso. Ma ditemi, Signora, s'ai vostri occhi Si ritornasse la perduta vista, Sareste ancor di quel pensier primiero, D'amare i giusti, ed abitar con essi; E di fuggire i perfidi, e gl'ingrati? Sì farei, rispos'ella: ch'è gran tempo,

Che veduto non ho persona giusta. Ed ei rispose sorridendo, e disse: Meraviglia non è, se voi, che siete Priva di vista, non vedete i giusti: Che noi, che gli occhi avem, non ne vedemo: Ma datevi pur pace, alta Regina: Ch'io spero in brieve con le mie fatiche Di farvi racquiftar l'amata luce. Ed ella: Molto mi farebbe caro: Che non è ben'alcun fopra la terra, Che sia sì grato all'uom, quant'è'l vedere. Ma temo, lassa, che 'l voler divino Sarà contrario molto a questa impresa; Ond' egli poi per l'arroganza vostra Potria mandarmi qualche altra ruina. E Corfamonte: O timida che fiete. Voi non sapete no le vostre forze. Certo, se voi racquisterete il lume, Non farà su nel Ciel valor sì grande, Ch'agguagliar possa la possanza vostra. Ciò, che si truova grazioso al Mondo, E che risplende fra la gente umana, Per voi fola si fa; per voi s'adorna. L'acqua, e la terra di bellezze immense; Perchè ogni cosa a voi s'inchina, e cede. Dunque, se voi racquisterete il lume, Sen' verrà giù dal Ciel la bella Astrea;

Onde governerete il Mondo insieme,
E gli ritornerete il secol d'oro.
Così parlò l'ardito Corsamonte,
A cui rispose l'onorata Maga:
Signor, se'l fate, io vi sarò tenuta
Sempre, e non uscirò del vostro albergo,
Finchè starete in questa umana vita.
Così detto, e risposto, i gran Signori
Si dipartiro, e con le quattro Ninse,
Se ne tornaro alla divina stanza.

Fine del Libro Undecimo.

## \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

### LIBRO XII.

# DELL' ITALIA LIBERATA DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

Il dodeci combatte a Ponte molle.

MEntre che stavan gli onorati Duchi Nel ricco alloggiamento di Plutina, Il Re de i Goti con furore immenfo. Passato avendo l'Appennino, e'l Tebro, S'avvicinava alla città di Roma; E non curò di prender per la firada Spoleti, e Narni, per non perder tempo: Che dubitava assai, che non fuggisse Fuor delle mura Belifario il grande, Avanti ch' ei giungesse a quelle porte; Onde poi non potesse averlo in mano; Perchè certo credea, se ve'l trovava, Menarselo prigion dentr'a Ravenna. Ma quel sperar, ch'è dal disio sospinto, Più che dalla ragion, spesso c'inganna. Egli adunque venia col fuo gran stuolo,

Ed era già vicino a Ponte molle, Ch'è fol due miglia lunge dalle mura. Burgenzo allora, ch'era posto in guardia Della gran rocca, che di là dal ponto Avea munita il Capitanio eccesso, E v'avea mesti Cavalieri, e fanti, Tutti all'ubidienza di Burgenzo; Burgenzo adunque visti i piani, e i colli Tutti coperti di cavalli, e d'arme, Reputò quella impresa esser perduta Per Belifario, e non aver riparo; Però fospinto dalla sua natura, E dall'odio crudel, ch' a Corsamonte Portava, e a molti Principi Romani; Deliberò con qualche alto negozio Farfi benigno il nuovo Re de' Goti; Ma celando nel cuor questo pensiero, Chiamò i foldati astutamente, e disse: Voi vedete, fratei, quanta ruina Ci giunge addosso, e che'l Signor del Cielo Ha volto omai tutta la mente ai Goti, I quai venuti fon con tanta gente, Che uccideranci, e ingojeranci, prima Che noi possiamo por le mani all'armi. Poi Belifario con occulti inganni Ci ha posti in questo mal munito ponte, Per farci andare indegnamente a morte,

E per coprire i folli fuoi difegni Con la jattura delle nostre vite. Però fia buon, che noi cerchiam salvarci A qualche modo, e mantenerci vivi: Che le nostre mogliere, e i nostri sigli Haran speranza in noi quando arem vita: Che non si può sperar nell' uom, ch'è morto. Così disse Burgenzo; e quei soldati Non furon di parer punto diverso: Ma s'accordaron di falvarsi tutti. Poi come venne in ciel l'oscura notte. I fanti primamente usciron fuori Della gran torre, e trapassaro il ponte; E non arditi di tornarsi in Roma, Presero il lor camin verso Gaeta. Ma i Cavalieri, come il giorno apparve, Montaro in fella, e con Burgenzo in mezzo, Che di fua volontà l'avean legato, Andaron verso'l campo de i nimici; E giunti appresso al padiglion regale Dimandar'di parlare al gran Signore; Il qual, poi che senti, ch'eran Romani, Fece introdurli nella sua presenza. Allor Frodetto, un de i Decurii loro, Si fece inanzi umilemente, e disse: Signore invitto, e di possanza estrema, Noi siam quei Cavalier, ch' aveano in guarda La bella rocca, che di quà dal ponte Avea munita Belifario il grande; La quale appresentiamo a vostra Altezza. E vi rechiamo l'onorate chiavi; E seco ancora il Capitanio nostro Legato, e preso sopra il suo destriero; Il qual speriamo, che vi sia giocondo. E di molto profitto à questa impresa. Ben vi preghiamo di trattarlo bene: Perchè noi seguirem le vostre insegne. Ovunque la Fortuna, e'l Ciel le volga. Così disse Frodetto, a cui rispose Il Re di quella numerosa gente: Sagaci Cavalier, ben foste accorti. E faggi a non provar le nostre forze; Perchè in poch' ore arei la rocca presa. E tutti vi mandava a fil di fpada. Ma poi che siete resi, io son contento Tenervi al nostro glorioso soldo; E trattar bene ancora il vostro Capo. Il qual terro prigion, per fin ch'io uccida Con le mie mani Belifario il grande: Poi lascierollo, e con partito onesto. Lo farò militar fra le mie genti. Quando volga il camin verso Levante. Mentre che'l Re spargea queste parole. Burgenzo tenea gli occhi a terra fissi,

E non guardava alcun di loro in faccia; Ma dicea nel fuo cuor: S'io giungo a tanto. Ch' io ragioni con voi da folo a folo, Vi dirò cofe, per le quali io spero Che m'amerete, e mi farete onore. Come ebbe posto fine al suo parlare Quell'iracondo Re, levossi in piedi, E fonar fece le canore trombe, E dare il segno di levarsi il Campo. Onde si mosse quella altera gente, E cominciaro a trapassare il ponte. Ma come fan le pecorelle, uscite Fuor delle ricche stalle d'un pastore, Che n'abbia molti numerosi greggi; Che sempre van gridando verso i paschi, E dan risposta ai lor diletti agnelli, ... Che vengon dietro, o fon dentr'alle mandre; Così quei Goti al trapassar del ponte Givan gridando, e con diverse voci Davan risposta agli altri lor compagni, Ch' erand a dietro, e sopra l'altra ripa. In questo tempo il Capitanio eccelso. Ch' inteso avea l'approssimar de i Goti, E credea, che Burgenzo ancor tenesse Quella fortezza, che guardava il passo; Delibero d'uscir fuor della Terra E star con la sua gente alla campagna;

Ma pria volendo scelgere un buon sito, Da por le genti, e ben munire il vallo, Si pose intorno le sue lucid'armi, E monto fopra il fuo destrier Vallarco. Questi era fauro, con la fronte bianca, E le nari, e le labbra, e molto destro Della persona, e di statura tale, Che vincea di grandezza ogni corfiero; Però lo amava, e cavalcava sempre Nelle sue gravi, e perigliose imprese. Poi seco tolse mille altri guerrieri, De i miglior Cavalier, che avesse il Campo, Ed usci suor per la Flaminia porta; E tutti s'inviaro inverso il Tebro, Taciti, e cheti, come fusser muti; Ma il cuore aveano intrepido, e la mente Pronta, ed intenta ad ubidire il Capo. Or così andando, s'incontrar'ne' Goti, Ch'avean passato il ponte, e con furore Venian gridando, e minacciando a Roma. Onde quei Cavalier, ch'erano inanzi, Come si vider giunti fra i nimici, Abbassar'l'aste, e punseno i ronzoni; E Lucillo investi l'ardito Adrasto, Ch' era figliuol del perfido Agolante, E tutto lo passò di banda in banda; Talchè quel giovinetto andò per terra

Come un'olmo novel, che'l vento sbarbi. Sindofio poscia, e'l giovane Corillo Si rifcontrar' con le robuste lance : E pria Corillo il colse in mezz'al scudo. E fece andar la fua dur'afta in pezzi, Nè però mosse quel Baron di sella; Ma l'afta di Sindofio non fi ruppe. E mandò il Cavalier disteso all' erba, Che poi rizzossi con fatica in piedi. Quando Agolante intese, che'l figliuolo Stat'era il primo morto da i Romani, Fremea co i denti, e si traea la barba; Poi facea con le man le fiche al Ciclo, Dicendo: Togli Iddio, che puoi più farmi? Ma pur disposto vendicar tal' onta Sopra i Romani, ando con l'asta bassa, Ov' effer vide più la gente folta. E'l primo, che trovò, fu Disticheo, Signor di Lesbo, giovinetto adorno, Che fu figliuol d'Arisba, e di Macisto. Questi era volto verso il buon Massenzo. E lo chiamava, che venisse inanzi; Onde Agolante lo passò nel fianco. E lo mandò dall'altra banda al piano. Massenzo, che lo vide andare a terra, Da quel colpo villan tutto s' accese Di sdeguo, e pose la sua lancia in resta,

E corse verso il persido Agolante. E lo paísò d'un colpo nella gola. Che morto lo mandò fopra'l terreno; E fece nel cader tanto rimbombo, Quanto farebbe una percossa torre Da machina mural, ch'a terra cafchi. E poi Massenzo disse ad alta voce: Vattene pur', o scelerato cane, Al tuo Pluton: che la vendetta è fatta Del giovinetto a tradimento uccifo. Il feroce Danastro ebbe gran doglia. Quando vide Agolante in terra morto, Perciò ch' egli era suo fratel cugino; E molto più fu la vergogna, ch' ebbe Delle parole acerbe di Maffenzo: Onde arrestò la sua possente lancia Per gir contra costui; ma non vi giunse; Perchè gli venne avanti il bel Ligustro, Ligustro Ambraciotta, ch'era figlio Del furibondo Aratto, e di Meandra; Onde convenne pria giostrar con esso, E lo colpì nel mezzo della panza D'un fiero colpo, e poi tirando l'asts Gli venner le budella in su l'arcione; Tal che Ligustro abbandonò la sella, E trabboccò dal lato in su l'arena. E cadde assai propinquo al buon Trajano,

Il qual s'emplo di sdegno, e di vergogna, Perchè Ligustro l'offervava molto, Ed egli amava lui come figliuolo; Onde impugnò la sua robusta lancia, E si volse ad andar verso Danastro: E'l fier Danastro non schisò l'invito; Ma venne verso lui con l'asta bassa, Che di recente sangue era dipinta; E colse il buon Trajano in mezzo'l scudo, Ov'era posta la bilancia d'oro; E nol paísò: che quella ardita lancia Si ruppe, e i tronchi andar volando al cielo: Ma l'asta di Trajan colse Danastro Nel fino elmetto, e nella parte appunto, Ov'ei fa strada alla rinchiusa vista; Nè però quel buon'elmo ebbe possanza Di difender la faccia al fuo Signore; Perchè'l ferro crudel se n'andò dentro Per l'occhio manco, e per la nuca usclo; Ond'egli andò subitamente a morte, E cadde giù del suo cavallo in terra. Come una quercia, ch' è fopra un bel colle, Che'l villanel con la secure acerba La taglia, ond'ella si ruina al piano, E fa d'intorno rimbombar le valli; Tal fu il cader di quel superbo Goto, E'l rimbombar delle fue lucid'armi.

Allor s' incominciò l' orribil zuffa: Che Turrismondo, Totila, e Sitalco. Con altri molti Principi de i Goti, Si mosser contra i Cavalier Romani; E Turrismondo al primo colpo uccise Ilibuon' Adardo Re degli Azzumiti; ... Che'l petto gli passò con la sua lancia, E lo distese morto in su l'arena. Totila s'incontrò con Filodemo, E così fieramente lo percosse Con la dura asta sua nutrita al vento; Che gli fu forza abbandonar la fella, Nè gli giovaro i confucti-incanti; Benche levossi arditamente in piedi Col stocco in mano, e fece aspra difesa; Tal che poi rimontò fopra il-destriero. Sitalco uccife Margentino acerbo, Ch' era compagno del feroce Olando; E fatto questo, quei Baroni alteri Posero mano alle taglienti spade, E si cacciar tra la Romana turba; E gli arian fatto affai vergogna, e danno, Se non intrava Belifario anch' egli, Come un fulgure ardente, fra i nimici, Che si fa larga strada ovunque arriva. Ma voi, Figliuole dell' eterno Giove Vergini Muse, or mi donate ajuto:

Ditemi, chi fu il primo, e chi'l fecondo, Che venner contra Belifario armati. Asfalto, di Tachimoro figliuolo, E nipote di Vitige, che nacque Sulla ripa del Ren presso a Pontecchio: Quivi egli avea gran numero d'armenti Grassi, e gran copia di feraci campi; Ma per vedere il zio venne a Ravenna, Ch' era creato nuovo Re de i Goti; E di sua compagnia partissi quindi, Ed andò seco a por l'assedio a Roma. Ouesti avea'l suo destrier coperto tutto D'una maglia bellissima d'acciaro Dorata a liste, ed avea l'arme ancora Fregiate intorno di lamette d'oro; Poscia una sopravesta avea sovr'esse Ricamata di perle, e d'altre gioje: Che Tomora sua madre, e due sorelle Sue da marito, ch'ei teneva in casa. Gli ayean di propria man fatti i ricami, Quando'l mandaro a Vitige a Ravenna. Or questi spinse con superbia molta, Incontra Belisario il suo destriero. Movendo il feudo, ch'e' teneva in braccio, Ed abbassando la ricchissim'asta: Che'l folle si credea metterlo in fuga, Col bel splendor delle sue lucid' arme;

Ma Belifario gli voltò la punta Dell' afta fiera, e gli trafisse il petto; Ond'ci lasciò la briglia, e gli occhi adorni Furon d'oscure tenebre coperti, Ch' alle fue membra delicate, e molli Recaro un lungo, e dispietato sonno. Il Capitanio poi si volse a dietro, E fece ai Cavalier della fua Corte Prender le belle, ed onorate spoglie; Ed egli oltra passò con l'asta bassa, Già fatta in parte di color fanguigno, E si scontrò col generoso Asdingo, Fratel di Valdemiro, e di Tuncasso, Ch' aveano il stato lor presso al Ticiao; E gli attaccò la punta in mezzo 'l scudo Bianco, dov'era la vermiglia spada; E tutto il fesse, e la corazza ancera Passando, entrò sotto la poppa manca; Onde cader convenne a terra morto. Il Capitanio traffe fuor la lancia, Poi la ripose un'altra volta in resta, E colse nella gola Sagimbano, Ch'era figliuol del Principe Sitalco, Che Bressa fertilissima governa. Il colpo passò dentro; ond'ei piegossi Verso le groppe; e la spietata punta Giunse alla bocca, e poi d'indi al cervello;

Tai che l'asta il portò giù del destriero, E nell' aria pendea, come una lepre, Che tolga il villanel dinanzi ai cani, E se la rechi allegramente a casa In cima il spontoncel, che porta in spalla. Tal parve il Cavalier; ma tosto il peso Ruppe la lancia, ed ei cadette a terra, E fece nel cader molto rimbombo. E come un fasso, che talor si spicca Per qualche caso giù da una montagna, E cade a basso con si gran rumore. Che fa tremarsi le campagne intorno, Onde fugge il pastor dentr'alle grotte, Perch' ha timor di qualche altra ruina; Così si ritirò la gente Gota. Per la paura di quel colpo orrendo. Ed i Remani, con cridore immenfo Dall'altra parte si faceano avanti, Col Vice Imperator dell' Occidente, Ch' avea già in mano la pungente spada; E s' era volto ov'eran più feroci, E più superbe le nimiche schiere; Quando l' Angel Gradivo, che dal Cielo Scese per ajutar la gente Gota, Diffe fdegnoso con orribil voce: O genti Gote nobili, ed eccelfe, Non vi smarrite, e non cedete un palmo

### LIBRO

Di terra agli empi Cavalier Romani. Già non han più di voi di ferro il petto, Nè la carne di fasso, che non fenta I vostri colpi, e le ferrate lance. Ouello è il gran Belifario, che vi caccia; Però cercate di ferir lui folo: Che s'ei fia morto in questo primo ingresso, Sarà vinta per voi tutta la guerra. Così cridava l'Angelo feroce Dall'alta rocca, che guardava il ponte. Ond'allor tutti i Principi de i Goti, Con trenta mila Cavalieri armati, Fureno intorno a Belifario il grande, Cercando a pruova ognun di darli morte. Nè fi sentia cridar per entro'l stuolo Altro, che: Al fauro: ognun percuota il fauro, Difegnando il caval, ch'egli avea fotto Di color fauro, con la faccia bianca; Tanto ciascuno avea volto il pensiero Solamente a ferir quel gran Barone. E come quando fulmina il marito Della bella Giunone, onde discende Molta pioggia dal ciel, molta tempesta; O quando i vapor freddi in spesse salde Fioccan di neve, e fan la terra bianca; Così frequenti ognor faette, e lance Pioveano intorno al Capitanio eccelfo.

Ma Die non si scordò del tuo periglio, Belifario gentil, nè quello eterno Angel Palladie; anzi ei ti stava accanto. E facea gir molte factte al vento, E molte lance rivoltava, e molte Facea lente arrivar dentr' al tuo scudo. Nè la tua bella Compagnia del Sole Fu pigra ad ajutarti; anzi ognun d'essi Poneanti i scudi, e le persone avanti, E riceveano in se molte percosse, Che venute farian contra il tuo petto. Nè tu medesmo ti mancasti mai D'animo invitto, e di destrezza, e forza: Che te ne stavi col tuo scudo in braccio. E con la spada fanguinosa in mano. Come un leon, che sia dentr'alle mandre Di grassi armenti, e che ha d'intorno cani, E valorofi giovani con afte, Che cercan di ferirlo, e darli morte: Ei nulla teme, ed or con l'unghia atterra Un cane, ed ora un giovane col dente; Nè si vuol dipartir, finche non sazia In quelli armenti la bramofa fame. Cosi facea quel Capitanio eccelfo, Ferendo, ed occidendo assai persone, Ch'erano intorno a lui per darli morte. E già a incominciava a far davanti

#### 102 L I B R O

Quasi un riparo di persone estinte; E molti eccellentissimi corsieri Givano attorno con le felle vote: Che i lor fignori eran caduti a terra Dalle percosse di quel gran guerriero. Dall'altra parte Vitige, e Bisandro, E Tejo, e Berimondo, e Filacuto, Ed altri molti Principi de i Goti Si mosser contra Belisario il grande Con l'aste basse per mandarlo al piano; E certamente gli arian fatto oltraggio, Se'l fier Massenzo, che di ciò s' avvide, Non si voltava verso il buon Trajano, Ch'era col ferocissimo Acquilino, E combattean contra i superbi Goti, E se non gli dicea queste parole: Che vi par, frati mici, di quei mastini, Che con tanto vantaggio, e tanta rabbia, S'aventan contra il Capitanio eccelfo? Pigliam le lancie, andiamo ad incontrarli, Mostrianli, ch'anco il ferro nostro punge, E fapem, come lor, portar la lancia. Così diss'egli; e quei Boroni ardenti Tolfer l'aste di mano ai lor ministri, E ratto se n'andar' contra quei Goti. Vitige si scontrò col buon Trajano, Bifandro con Massenzo, e Berimondo

Con Acquilino; e tutti fi colpiro. Il Re colse Trajano in mezzo il scudo Con l'asta fiera, che se n'andò in pezzi: E quella di Trajan fece altrettanto; Ben lo toccò di sì spietato colpo Nella visiera, ove s'aggiunge all'elmo, Ch'appena appena si ritenne in sella: E se non era il provido Unigasto, Che corfe ad ajutarlo, andava al prato; Perciò ch'avea perdute ambe le staffe, E lasciata di man la sida briglia. Onde Unigasto intrepido, e fedele, Che vide il fuo Signore in quel periglio. Con una man ritenne il gran destriero. E lo rizzò con l'altra in fu l'arzone. Tal ch'ei tornò nel suo primiero stato. Acquilin, che giostrò con Berimondo, Con Berimondo, che reggea Vicenza, Il colse appunto in cima della testa, Ove avea la ghirlanda per infegna Di majorana, senz' altro cimiero, E l'elmo gli passò come una pasta, E l'empi tutto di cervella, e sangue; Ond' ei se ne cadette a terra morto. E le belle arme gli fonaro intorno. Ma Bisandro, e Massenzo si colpiro Di fermissimi colpi in cima i scudi,

E con le dure lance gli passaro: Passaro anco i spallazzi, e le corazze, E i fiancaletti, e penetraro al vivo Gli acuti ferri; onde uscì suori il sangue; Ma le ferite lor furon leggiere. Perchè si rupper le fortissime aste, Come se susser quivi entro murati. Dapoi si rivoltar'co i stocchi in mano, E si tiravan colpi aspri, ed orrendi, Che facean sfavillar le lucid'arme. Quando poi Tejo Duca di Milano Vide disteso Berimondo al prato, Ebbe gran doglia, perch'era figliuolo Dell'empia Scardemisia sua sorella; Onde sprond il corsier con l'asta bassa. Ed ando contra il fervido Acquilino; Ed Acquilino contra lui si volse Con la lancia crudel, ch'era ancor tinta Delle cervella, e sangue del nipote; Ed ambidui si colser nella testa: Nè per quei colpi se n'andaro a terra, Quantunque l'aite lor fossen possenti; Ma stetter faldi, come fan dui scogli, Che sian percossi da terribil' onde: Poi messer mano alle pungenti spade, E s'urtar' come asperrimi leoni. Filacuto dapoi con l'asta in resta

Passò la folta gente, ch'era intorno A Belifario, e gli percosse il fianco Di sbrisso; e col cavallo oltra passando, L'urtò; ma non si mosse il buon Vallarco, Nè'l forte Cavalier, che gli era fopra; Ben diede a Filacuto nella gola Con l'empia punta dell'acuto brando, E trapasfolla; ond'ei cadette morto Giù del cavallo, e si distese al piano, E co i denti mordea l'erba sanguigna. Da poi Vallarco rivoltò le groppe A quel corfier, che se'n volea fuggire, E gli diè dui tal calci nella spalla Destra, ch'ei cadde a lato al suo patrone. Mentre che'l fier Bisandro, e'l fier Massenzo Si davan colpi orribili, e tremendi, E che Massenzo avea molt'avantaggio Per aver più destrezza, e maggior forza; L'Angel Gradivo, il qual volea, ch' al tutto Massenzo andasse in quel constitto a morte, Per satisfare alla celeste Donna; Prese la forma d'Aldibaldo; e volto A Totila, a Sitalco, a Valdemiro. Ch' erano insieme in quell'aspra battaglia, Gli disse: Valorosi, almi Baroni, Potrete tolerar tanta vergogna, Che'l sier Massenzo inanzi agli occhi vostri

Con le fue proprie man scanni Bisandro, Ch'è il più forte uom, ch'abbia la gente Gota? Non abbiate vergogna a girli contra Voi tutti tre; perciò che tra i nimici Non si risguarda ne a virtu, ne a fraude. Così diss'egli, e dielli ardire, e forza: Poi tutti tre poser le lance in resta, E spronaro i cavai verso'l Barone, Pigliando ognun di lor diversa strada. Allor le dure Parche incominciaro Raccorre il stame al Principe Massenzo Della fua vita, che volean troncarlo. Totila lo toccò nel destro fianco Con l'asta, e lo passò dall'altra parte: Valdemiro l'accolfe nelle rene. E'l ferro se n'andò fin'alla pancia: E poi Sitalco nel finistro braccio Colpillo, e penetrò la carne, e l'osso Con gran furore, e gli passò due coste. Così quel gran guerriero andò ful prato Da quei tre colpi orribili, e villani. Al cader di Massenzo, i fieri Goti Mandarono un cridor fino alle stelle; E l'onorata Compagnia del Sole Tutta s'accese di vergogna, e d'ira, E intorno al Capitanio si ristrinse; Il qual, se ben si ritrovava chiuso

Da corpi morti, e da infinita gente. Viva, ed intenta nel ferir lui folo; Spinse il caval sulle persone estinte. E tra le vive, con furore immenfo, Ed andò là, dov'era il gran Massenzo Disteso in terra, che finia la vita. Il primo, che scontrò, su Valdemiro: E'l stocco gli piantò nell'occhio destro, Ch' andò fin' alla nuca; ond' ei cadette Giù del cavallo, e si distese in terra, Come si stende una succisa pianta. Dapoi vedendo il Principe Sitalco, Ch'alzava il braccio per ferir Catullo, Gli tirò d'una punta fotto l'ala Destra, ch'andò sin'alla poppa manca; Onde lo stese palpitando all'erba. E fatto questo, andò verso Bisandro, Che si difese con la spada in mano; Ma non però così, ch' ei non gli desse Una ferita in mezzo della faccia. Vicina al nafo, che se n'andò dentro Verso la bocca, e non toccò il palato: E dopo questa, il Capitanio eccelfo Gli tirò un' altra punta nella cofcia Destra, che lo passò fin'alla sella; Onde Bisandro, per lo sangue sparso S' indeboll, tal che cadette in terra

Tra i morti anch'ei, come persona morta. Totila, a cui toccava il quarto assalto, Non lo volfe affaggiar; ma ritiroffi Tra le sue genti, e si salvò la vita. E Belifario con la spada ignuda Entrò fra i Goti, come fosse un vento, Ch' entra nel mare, e che commuove l'onde; E facea come un fulgure dal cielo. Che si fa larga strada ovunque arriva. Poi tutta l'altra Compagnia del Sole Co i stocchi infanguinati il seguitava; Onde fu messa quella gente in fuga: E i buon Romani n'occidevan tanti, Che di sangue correa tutto'l terreno. Vitige fen' fuggi dal buon Trajano, E se n'entrò nelle più folte schiere, Perchè da tutto 'l stuol fosse difeso. Fuggiva Tejo inanzi ad Acquilino, E Totika fuggiva, e Turrismondo Era constretto anch' ei tiraisi in dietro, Con tutti gli altri Principi de i Goti; Ma Belifario ognor gli era alle spalle, Mandando fempre gli ultimi alla morte. E come il villanel, ch'ha giunte insieme Le sue cavalle, e sa trebbiare il grano Nella grand' ara folida, e pulita, Vede fotto i lor piè faltar le spighe Calcate, e'l gran nudato dalle ariste;

Così da i gravi piè del buon Vallarco Eran calcate le persone estinte; E'l fangue uman faltava in ver' la panza Di quel destriero, e insanguinava i sproni, E le schiniere al Capitanio eccelso. Nel tempo, che così fuggiano i Goti, Cacciati da i Romani, i fervi fidi Del fier Massenzo, e del gentile Adardo Trovaro i lor Signor, ch' erano estinti, E gli portaron dentr'alla Cittade Con grave pianto, e lamentevol grido. E pur'i Duchi, e Ptincipi Romani Seguiano i Goti, ch'eran posti in fuga; E tanti n'uccidean, tanti dagli urti Di lor medefmi abandonar' le felle; Ch'era coperto tutto quanto il fuolo Di scudi, e lance, e d'uomini, e di sangue. E certo faria giunto il giorno estremo Di quella gente orribile, e superba, Se'l Re del Ciel non rifguardaya in terra, E non avea pietà di tante morti. Onde chiamò l'Angelo Iridio, e diffe: Vattene, Iridio mio, fenza dimora Dentr'al gran vallo della gente Gota, E fà, che s'armin tutti quanti i fanti, E diano ajuto ai Cavalieri afflitti, Che fono in fuga, e corren verso il fiume, In cui porriano tutti esfer summersi,

### IIO LIBRO

Se dalla fanteria non han foccorfo: E dl a Palladio, che si torni al Cielo, E lasci la tutela de i Romani. Poi fà sapere all' Angelo Gradivo, Ch'ajute i Goti, e che si porti in modo, Che Belifario con li fuoi guerrieri Torni a mal grado fuo dentr'alle mura. L'Angel di Dio dopo il divin precetto Subito scese giù dall' alte nubi, Di molti varii, e bei colori adorno, E pigliando l'effigie d'Aldibaldo, Entrò nel vallo, e fece dare all'arme: E fatto ch' ebbe armar tutti quei fanti, Trovò l'Angel Gradivo, che si stava Di quà dal ponte con la spada in mano, E'I feudo in braccio per fermar la gente Gota, che sen' fuggia verso la torre; E disse a lui queste parole tali: Gradivo, il Re del Ciel t'impone, e dice, Che tu foccorri i Cavalier de i Goti, Che fono in rotta; e che ti porti in modo, Che Belifario torni entr'alle mura. 'Come ebbe detto questo al fier Gradivo, Partissi, e se n'andò dove si stava L'Angel Palladio, che col scudo in braccio Dava favore a Belifario il grande; Onde accostato alla sua destra orecchia Disse: Palladio, il Re dell'Universo

Ti fa faper, che tu ritorni al Ciclo, È lasci la tutela de i Romani. L'Angel Palladio, ancor ch' a mal suo grado. Lasciasse il Capitan, sentendo il messo Celeste, l'ubidi fenza dimora; Ma levò prima a Belifario il velo, Che la carne mortale avanti gli occhi Gli avea diftefo, ond' impediti alquanto Non conofceano i messaggier celesti: E questo gli levò, perchè potesse Vederli meglio, e non opporti a loro. L'Angel Gradivo poi, com'ebbe inteso Ciò, che piaceva alla divina Altezza. Presa la forma del gentile Agrippa Principe di Calabria, che nel scudo Avea la tortorella per infegna, Che si dolea della compagna estinta; Cridò con voce paventofa, ed alta, Tanto, quanto farian, se fosser cento Persone insieme, che cridasser tutte; E poi dicea con quella voce orrenda: Non avete vergogna, illustri Goti, Belli di forma, e di persona grandi, Fuggire inanzi a così poca gente? Mentr'era armato in fella il gran Bisandro Sustenia solo il pondo della guerra; Or ch'egli è in terra, ognun di voi si fugge. Pur' è qui il fiume, che è senz'alcun varco:

## 112 LIBRO

Non vi sperate di passarlo a guado: Fermate il passo, e rivolgete il volto: Che qui faranno or' or tutti i pedoni, Ch'ajuteranvi, e vi faranno spalle. Così cridò quell' Angelo feroce, Ponendo in tutti loro ardire, e forza; Onde si rivoltò tutta la gente. Che fuggia inanzi ai Cavalier Romani. Ben non fu alcun, che si voltasse prima Di Turrismondo, il qual senza dimora Si fece dare una possente Jancia, E ratto s'avviò contra i nimici. Dietro a costui seguir' tutte le schiere; E'l fier Gradivo ora gli andaya inanzi, Ora a tergo, ora a lato, avendo in braccio Il scudo eterno; e con orribil voce Crollando l'asfa, minacciava tanto, Che facea paventar tutti i Romani. L'eccelfo Capitan, che lo conobbe, Restò molto confuso entr' al suo petto. E come il villanel, ch'è posto in via, Quando ritruova per camino un fiume, Che murmurando turbido, e veloce Conduce l'acque sue schiumose al mare, Tutto fmarrito 6 ritorna in dietro Verso l'albergo, e lascia il suo viaggio; Così fermossi Belisario il grande, E si rivolse alla sua gente, e disse:

Non combattiam contra il voler del Cielo; Ma ritirianci a poco a poco, sempre Volgendo il vifo al vifo de i nimici; Poi fermerenci alquanto in su quel colle Quivi a man destra, poco a noi lontano. Vederem ciò, che si faran costoro; E poscia d'indi ce n'andremo a Roma. Così diss' egli; e i rivoltati Goti Eran già presso alle Romane squadre: Poi Turrismondo con la lancia in resta Uccife Miso giovane eccellente, Ch'era figliuol bastardo di Bessano; E lo toccò nella finistra tempia, Tal che morto cadèo giù del destriero: Dapoi diede a Pannonio nel costato. E morto lo mando fopra'l terreno. Ouesto Pannonio fu fratel bastardo Di Mondo, che morì presso a Salona, Insieme eon Maurizio suo figliuolo. Nel tempo quando l' Africa fu prefa Da Belifario; onde per quelle morti Si fece chiaro il dir della Sibilla. Acquilin, che ciò vidde, ebbe pietate Di quei meschini, ed impugnò la lancia, E colse Melanton nella cintura. La qual si ruppe, e se cader la spada. Ch' al fianco avea quell' infelice Goto. Ma il ferro impetuoso andò sì avanti,

## 114 LIBRO

Che gli passò il bilico, e le budella, Ed usci fuor per le fiaccate rene; Tal che lo fece andare a terra morto; E nel cader, con le sue membra estinte Tolse al vivo Acquilin l'asta di mano; Onde poi molti della gente Gota Con gran furor se gli cacciaro addosse. E bench'ei fosse valoroso, e forte. E più superbo d' uom, che fosse in Campo, Pur convenne per forza anch'ei ritrarsi. Gli altri Romani poi ch'eran sforzati Dal fiero Turrismondo, e da Gradivo. Non fi diero a fuggir verso la Terra; E non ardian però di contraporsi Arditamente all'impeto de i Goti: Ma a poco a poco si tiraro in dietro. Fin che fur giunti al difegnato colle. Quivi firmossi il Capitanio eccelso. E fe, che tutti i Cavalier Romani Subitamente s' ordinaro a rombo: Ed ei si pose nella prima punta Avanti a tutti gli altri, e nella destra Pose Acquilino; e pose in la sinistra Costanzo, e poi nell'ultima Trajano, Che rifguardaya la città di Roma. I Goti, che vedean quella ordinanza, Tenner le briglie in mano; onde Gradivo Ch' avea l'effigie d' Aldibaldo presa,

Disfe in tal modo al Principe Fabalto: Fabalto, andate a Vitige, che viene Qui dictro, e mena tutti quanti i fanti: Dite ei, che faccia due falangi d'essi, Che volgan contra se tutte le fronti; E'I spazio, che sarà tra l'una, e l'altra. Sia largo nel principio, e stretto al fine, In guisa d'una forfice da farto; Acciò che noi possiamo uccider tutti ... Quei Cavalier, che son ridotti in rombo. Così disse Gradivo; e'l buon Fabalto Non udi già quelle parole indarno; Ma se n'andò correndo verso il stuolo; Ch' allora allora avea passato il ponte. Ed espose al suo Re quell'ambasciata; Il qual, come l'udì, chiamò Seresto, E Rubicone, e Vallio fuoi Sergenti, E fidi Araldi, e dissegli, che tosto Ponessero le genti in ordenanza, Secondo ch' avea detto il buon Fabalto. Ma non lo sepper far: che sapean male E l'ordinanze, e l'arte della guerra. Onde Gradivo, che di ciò s'avvide, Se n' andò prestamente in quella parte. E quivi separò tutte le squadre, Ed ordinolle poscia in giughi, e versi. Ed in falange antistoma duplare. Ma non sapeano gl'inesperti fanti

Poi caminar nell' ordine di quella; Onde l'un l'altro con diverse voci Si davan leggi; e con parole acerbe Voleva ogni ignorante esser maestro; Talchè mandavan fuor certi cridori. Che parean' oche, over'anitre, o cigni, Quando vanno volando intorno al Mincio, E poi cridando pofansi in sul prato, Che dalle voci lor le fuona intorno. Così cridavan tutte quelle genti; Onde ordinolle quel celeste messo Me'che poteva, e le conduste avanti. Quando'l gran Belifario ebbe veduto Quell'ampio stuolo avicinarsi al colle, Con la falange antistoma duplare; E che vedea, che l'Angelo Gradivo, La governava, e gl'insegnava l'arte; Ben si conobbe giunto a mal partito. Onde le parve, per falvar le genti, Di ritirarsi prestamente in Roma: E l'aria fatto allor, se non vedea Con l'arco in mano il giovane Fileno, Fratel carnal del Principe Acquilino, Ferire i Goti; e come n'avea colto Qualcuno, e che l'avea mandato al piano. Si ritirava al scudo del fratello, Come fa il fanciullin dietro alla mamma; Ed Acquilin spingeva in fuori il braccio,

E lo copria col fuo pesante scudo. Ma chi fu, Muse, il primo, e chi 'l secondo. Ch' allor Fileno faettando uccife? Grimasco su il primiero; e poi Pacciro, Ermisio, Gerro, Crobizo, e Turigo, Ordifio, Geberico, Atanagildo, Tutti morti mandò fopr'al terreno. Il che vedendo Belifario il grande, S'allegrò dentr'al cuore, e poi gli disse: Fileno mio gentil, và pur facendo Questi tai colpi gloriosi, e magni: Che tu recherai gloria al tuo paese, E gran piacere al tuo diletto padre, Che ti mandò sì giovane alla guerra, Acciò che tu acquistassi onore, e fama, Che ti seguisse ancor dopo la morte. Io voglio dirti questo, e poi farollo; Se'l Re del Ciel mi darà grazia, ch'io Liberi Italia dalla gente Gota; Subitamente a te, con le mie mani, Scelgerò un dono di cavalli, o d'arme, O d'una bella giovane discreta, E te'l darò, come a guerriero eletto. A cui rispose il giovinetto ardito: Eccelfo Capitanio delle genti. Non bifogna eccitar colui, ch'è pronto: Ch'altro disio non ho dentr'al mio petto, Che di far guerra, e d'acquistarmi onore;

E giù nel pian, quando incontramme i Goti, Molti n'ho posti con quest'arco in terra; E dapoi ch'io fon giunto in questo colle, Nove faette ho faettato, e tutte L'ho fitte nelle membra de i nimici: Ma non fo colger quel rabbiofo cane, Che fa tal scempio della gente nostra. E detto questo, tolse una saetta Fuor del turcasso, e posela sull'arco Per ferir Turrismondo; e non l'accolse. Perche Gradivo fece andarla in fallo: Pur si cacciò nel petto a Dorpanco, Ch'era figliuol di Vitige, e che nacque Di Malaverga in su la riva d'Agno, Quando il governo avea di quella valle, Che poi fu Val di Triffino chiamata. Ma come un bel papavéro nell'orto, Grave dalla femenza, e dalla pioggia, Piega la testa sua dall'altra parte; Cost piegò quel giovinetto ancora Il capo onusto del suo lucid'elmo. Poi che'l gran Turrifmondo ebbe veduto Quell' empio colpo, e'l giovane defonto, Fece darsi a Bellino una ginetta, E ratto la lanciò verso l'arciero. Ch'avea posto uno strale ancor full'arco, Per ferir Turrifmondo; onde'l prevenne Con la ginetta, e gli passò la spalla

Dal lato manco d'un'orribil colpo: Tal che 'l grand' arco gli cafcò di mano; Ed egli ancor faria caduto in terra, Se non era ajutato dal fratello, Che co'l scudo il coperse, e sece trarli Fuor la ginetta, e poi condurlo a Roma Da Floriano, e Rosio suoi ministri. Allora il Re della celeste Corte Empio d'ardire, e di furore i Goti; Talchè per forza spinsero i Romani Verso le mura alla Salaria porta; E Turrifmondo con la fpada ignuda Gli feguitava, e gli facea gran danno. E come il can, che feguita il leone, O'l felvatico porco entr' alla felva, Che si consida ne i veloci piedi, E gli va dietro picicando l'anche, E poi che morfe l'ha, fi volge, e guarda La fiera, acciò ch'ei non riceva oltraggio; Così facea quel Turrifmondo altero Nel seguitare i Cavalier Romani, I quai fuggendo giunfero alle mura, Ch'era già quasi il tramontar del Sole. Quivi poi ritrovar' la porta chiusa, E dimandaron, che gli fosse aperta; Ma quei, ch' avean la guardia di quel luoco, Non la volfero aprir: ch'avean temenza, Che i Goti mescolati co i Romani

Non se n'entrasser dentr'alla Cittade, E gli mandasser tutti a fil di spada. Il che vedendo il Capitanio eccelfo. Cridò con voce disdegnosa, ed alta: Che non ci aprite, Cavalieri ignavi, Pria che ci venga tutto'l Campo adosso? Aprite adunque, ed ubidite al Capo: Non vogliate saper più, che'l Signore, Che vi farà pentir del vostro fallo. Così cridava Belifario il grande : E quei, che stavan fopra l'alte torri, Non volean'ascoltar le sue parole: Che non lo conoscean; perciò che l'elmo, E'il feudo carchi avea di polve, e fangue. E poi color, che riportaro in Roma Il gran Massenzo con dolore, e pianto Per la Flamina porta, fur cagione, Che noscesse un rumor'entr'alla Terra, ... Che Belifario il grande in quella zuffa Stat'era anch' egli combattendo uccifo. Alfin vedendo il Capitanio eletto, Che non aprian quella ferrata porta, Si ritirò tra la gran fossa, e'i muro; E Turrismondo con furore immenso Stava dall'altra ripa in sul destriero, Scorrendo il fosso, e ricercando il varco, Con gli occhi, che parean di fiamma ardente.

Il Capitanio allor, levando in alto Gli occhi, e le palme, fospirando disse: Padre del Cielo, i gravi miei peccati Nascosi, e ch'io non so, forse son quelli, Che mi han condotto a questa infamia eterna. Perdonami, Signor, se mai t'offesi: E fe non vuoi, che per le mie fatiche Torni l'Esperia afflitta in libertade; Lasciala star così; ma non volere, Che questo buon' Esercito Romano Sia tutto uccifo dalla gente Gota. Così diceva lacrimando fempre: Onde mosse a pietà l'eterno Sire; Talchè gli concedèo, che fosser falvi; E gli mostrò nell'aere una gran siamma, Che diè conforto alle affannate menti. I buon Roman dopo il celeste segno Fecero un cuneo, ed assaltaro i Goti Con tal furor, che fur conversi in fuga. Belisario era il primo avanti gli altri, Poi seguiva Acquilino, e'l buon Trajano, E dietro a lor Bessan, Costanzo, e Magno; E poscia gli altri Principi Romani Seguian costor con ordine mirando: Che crescea sempre un Cavalier per jugo; Ed era raro, e non continuo il verso. Belisario passò di banda in banda.

#### 122 LIBRO XII.

Con la sua lancia Pinamonte acerbo. Ch' era figliuol del Principe Aldibaldo. E della leggiadrissima Orestilla. Che parturillo appresso il bel Benaco. In Bardolin, che è tra Lagise, e Garda. Costui cadette morto al primo incontro. Acquilin poscia uccise il siero Ermoldo. Che per impresa sua portava un drago. Trajan mandò per terra Rondinello, Bessano Arrigo, e poi Costanzo Amsco; E Magno uccife il sventurato Ottingo. I Goti, visti quelli orribil colpi. Fuggiron tutti, e mai non si voltaro, Finchè non si trovar' vicini al Campo, Che conduceva il Re verso la porta. Ouivi fermosh ognun: che per la notte Non fi potea veder, s'erano in fuga: Onde si mescolar'con l'altre genti, Come impediti da scurissim' ombra. Ma Belifario non gli fegui molto: Che sopragiunto dalla notte oscura, Se ne tornò nella città di Roma, E fugli aperta la ferrata porta: Che quei di dentro avean pigliato ardire, Quando s'accorfen del fuggir de i Goti.

Fine del Libro Duodecimo.

# 

# LIBRO XIII.

# DELL' ITALIA LIBERATA DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

Nel tredeci l'affedio s'apparecchia.

Poi che'l gran Capitanio delle genti Si ritirò nella città di Roma, Attese prima a riveder le mura, Ed affettare in lor tutte le guarde. Nè perchè avesse combattuto sempre Dal cominciar del di fin'alla notte, Avea'l cuor lasso, o la persona stanca: Che la virtù nelle famose imprese Accresce forza ai generosi ingegni. Ma poi che si cavò l'arme di dosso. Fece chiamare a Corte ogni Barone, I quai si ragunor' senza dimora: Ch'avean le menti sconsolate, e meste, Per la venuta di quell'empia gente. E come quando Zefiro, e Lebecchio Giungono d'improviso al mar Tirreno,

Commuoven l'acque, onde s'inalza l'onda Marina, e manda fuor molta, e molt' alga; Così l'affalto de i feroci Goti, Ch'erano aggiunti appresso l'alte mura, Avea commosso il cuor di quei Romani, E mandavano fuor molti suspiri. Allor levossi Belisario in piedi, E sciolse la sua lingua in tai parole: Prudenti, valorofi, almi Signori, Mandati qui dal Correttor del Mondo, A por l'antica Esperia in libertade, Non vi smarrite, perchè voi veggiate Esser tanta gentaglia intorno a Roma: Che quanti più saran, tante più teste Haran del vostro ardir paura, e tema. Ben spero darvi la vittoria certa, Se'l alto Re del Ciel non ci abbandona: Ch'io gli ho provati con la spada in mano Dall'apparir del Sol fino alla fera, Ed holli avuti tutti quanti addosso; Tal ch'io conosco bene il lor valore. Che è tanto, e tale, ch'io non ne pavento; Anzi spero mandarli a fil di spada, Più col configlio ancor, che con la forza. Ma perchè nella vita de' mortali Cofa non è, che sia tanto sicura, Quant' è un prudente, ed ottimo configlio; AA Perd configli ugnun ciò, ch'a lui pare, Che far si deggia in questa grave impresa: Che poscia elegerem ciò, che sia il meglio. E voi prudente mio Conte d'Isaura, Cominciate a parlar; perciò che sempre Saggio configlio vien dall' uom, ch'è faggio. Così disse il Barone, a cui rispose L'accorto vecchio poi con tai parole: Illustre Capitan luce del Mondo, Io dirò il parer mio fenza rispetto, Poscia ch'ei m'è da voi prima richiesto: Che se ben sempre la vecchiezza solve La forza, e'l fangue dell'umane membra, Non però folve la prudenza, e'l fenno; Anzi s'avvivan col girar degli anni. Come voi questa mane usciste fuori Con mille Cavalier contra i nimici, E mi lasciaste a guardia della Terra, Intesi allor, ch'un numero di Goti Quasi infinito ci veniva addosso; Tal che star non porissi alla campagna; Onde ci converria patir l'assedio. Poi vidi poca vittuaria dentro, E poco modo di recarven'anco: Che l'immature biade del paese Saranno in man degli avverfari nostri. Però volendo esaminare il tutto,

Che far per noi si deve in questo caso, Dirolvi con pochissime parole. Prima è da porre a guardia delle mura Fidata gente, e Capitani eletti, Ch'abbian la cura ognun della lor parte: E quelle porte, che ci pajon troppe, Murianle, e restin solamente aperte Le più sicure, e di maggior bisogno. E poniam molti giovani veloci Fuora di queste, tra la fossa, e'l muro: Che quivi si staran tutta la notte A far le fentinelle, e cambieransi Di quattr'ore in quattr' ore, e fien revisti Da i Cavalieri, che anderanno attorno, E faran dare l'ordinato nome. Dapoi mandiamo in Africa per grano: Che quel, che commetteste ad Aldigieri, Al parer mio sarà condotto tardo, Poi ch'egli è gito a trasportar le genti, Che vuol mandarci il Correttor del Mondo. Così propose il buon Conte d' Isaura; E fu molto lodato il fuo configlio. Onde il Governator dell' Occidente Fece ben chiuder la Flaminia porta, E dentro la muni con molte pietre, Ch'aprir non si potea senza gran tempo; Poi la diede in custodia al sier Costanzo,

At quale insieme ancor con Orsicino Raccomandò la porta di San Piero, Vicina al ponte, e fotto il bel fepulcro, Che poi fu trasmutato in un castello, Rotondo, ed alto, e di fortezza immensa. E diè la Collatina al buon Trajano, La quale ancor si nomina Pinciana; Che seco avea Pigripio, e Fanitio; E per se proprio tenne la Collina, Già Quirinale, e poi Salaria detta. La Viminale, over di Santa Agnesa Ebbe Acquilino, e'l generofo Olando; E la Esquilina, over di San Lorenzo Fu data in guardia all'onorato Magno, Col buon Peranio, e col gigante Olimpo. La Nevia, o Labirana, over Maggiore, Ch'allora Prenestina era nomata, Ebbe il forte Bessano, e'l fier Mundello. E tu Tarmuto l'Afinaria avesti, Che poi si dimandò di San Giovanni, Con Ennio, e Ciprian, che t'eran cari.1 E Sindosio fu posto alla Latina, Catulio alla Capena, e l'Ostiense, O di San Paulo ebbe il possente Arasso. La Portuense ebbe Sertorio, e Ciro; Ed anco la Pancrazia al vecchio Paulo Fu confignata, e la Settimia a Bocco.

125

Poi fece, che s'armon tutti i più destri, E i più veloci giovani del Campo; L'un fu Lucillo figlio di Antonina, E l'altro Emilio del prudente Paulo. Ed Antifilo il terzo, il quarto Augusto. Con Cesare, e Pomponio suoi fratelli, E Filippo, e Fontejo, ed Alessandro, Tre bei nipoti del feroce Olando. E Figliuoli di Armenio suo fratello; E Rutilio, e Marsilio, e Camerino Fratel di Magno, e gli altri dui di Arasso. Questi dodici Duci aveano seco Cento e ventotto giovani per uno; Ed ognun d'essi andò fuor della porta. Che gli era stata deputata, e quivi Facean le guardie tra la fossa, e'l muro. Come forniti fur questi negozi, Il vecchio Paulo ancor levossi, e disse: Illustre Capitan luce del Mondo. Io voglio in voi finir le mie parole. Perciò ch' ancor da voi s'incominciaro, Come da quel, ch'ha il carco della guerra; A cui sta bene umanamente udire Ciò, che ognun parla ad util dell'impresa, E poscia eleger quel, ch'è più salubre. Dunqu'io non tacerò ciò, ch'a me pare, Che sia da far per la vittoria nostra.

Voi sapete, Signor, come privaste L'ardito Corfamonte della moglie, Ch' è 'l miglior' uom, ch' avesse il nostro Campo. Elpidia il dimandava per marito; E di ragion non si devea negarle. Quando v'era il confenso delle parti: Ma voi primieramente gliel negaste, Da poi, cedendo alla magnanim' ira, Nata dal suo fallir, che senza dubbio Fu molto grave, lo privaste ancora Della speranza di poter più averla. Voi fapete, Signor, come l'amore Constringe più le menti de i mortali. E più le gira, che l'argento, e l'oro; Ond'ei d'amor sospinto, e dal disdegno, Subitamente s'è partito quinci, E ci ha lasciati, e cerca altra ventura. Che se fosse con noi questo guerriero, Ogni giorno ufciria fuor della Terra, E faria star quel Turrismondo a segno, E'n brieve tempo manderialo a morte; Onde ci acquisteria vittoria certa. Adunque il mio configlio è di placarlo Con doni eletti, e con parole dolci, E mandar dui de i nostri almi Baroni, Ch'a lui sian grati, e siano accorti, e saggi, Ed eloquenti, e portinli quei doni,

E lo dispongano a tornarsi a Roma. A cui rispose Belisario il grande: Veramente, Signor, senza menzogna Avete raccontato il nostro errore: Ch' allor certo fallai, nè vo' negarlo. Quando non diedi Elpidia a Corfamonte. Ben la dovea promettere a Favenzo. E non gli dar materia di fallire: Ch' Amor può troppo nelle nostre menti. Or poscia ch'ei falli, cedendo all'ira, Voglio non folamente perdonarli, Ma gli vo'dare Elpidia per conforte, Poichè l'ama, e disia: che 'l prender moglie È un mal, che suol desiderar la gente: E quel, che si dispone a tor mogliera, Camina per la strada del pentirsi; Perciò che l' uom, ch'ha donna, è sempre ser-Darolli appresso dodici corfieri (vo. Veloci, e buoni, e sette belle ancelle Modeste, e che san far tele, e ricami; E donerolli venti pezze ancora Di drappo d'oro, e venti di velluto. Venti di rasi, e venti di damaschi. Di tabi venti, e venti d'ormesino. Ed una bella tavola d'argenti. Doppia di vasi, ed altrettanti d'oro, Che faran sopradote della moglie.

Ouesto darolli, acciò che'l sdegno, e l'ira Diponga, e torni alla città di Roma; Perciò che un'uomo ingenioso, e forte Suol valer più, che un popolo alla guerra. Allor foggiunse il buon Conte d'Isaura: Veramente, Signor, questi son doni Da far voltare ogni ostinata mente: E tanto più gli denno effer giocondi, Che'l primo foste, che recò da i Persi Il far drappi di seta in queste parti, E qui portaste il seme di quei vermi, Che pasciuti di gelsi mandan suori Seta dal ventre, della qual si fanno In brieve tempo intorno un labirinto, Donde non ponno uscir, se non con l'ale. Però donando a lui drappi si belli, Accompagnati con cavalli, e dame, Lo potran muover facilmente, e farlo Venir fenza dimora a darci ajuto. Mandiamo adunque nel spuntar dell' alba Ermodoro, e Carin verso Tarento, A far, che Elpidia se ne venga a Roma, Acciò che quando Corsamonte torni, Oul la ritruovi, e prendala per moglie: Poi darem cura al buon Trajano, e a Ciro, Che l'ama tanto, e gli è fratel cugino, Che gli vadano a far questa ambasciata,

233 --

Ed a cercar di rimenarlo a Roma. Come ebbe detto questo, si rivolse A Filodemo : E voi gentil Barone , Diffe, farete co i fagaci incanti. Che noi sappiamo anzi l'aprir del giorno Il luoco - ove dimora Corfamente. Perchè possiam mandare a ritrovarlo. Così detto, e conchiuso, ognun partissi Fuor del Configlio; e chi di loro andossi Nel fuo diletto albergo a prender cibo; Chi fi ridusse all'ordinate guardie, Portando feco la parata cena. Sol Belifario da penficri involto Non dava luogo all'importuna fame; Anzi montò fopra un caval morello, E volse riveder tutte le guardie, Prima che agli occhi fuoi rendesse il fonno. D' indi partito, e ritornato a casa, Non avea cura ancor di prender cibo; Tant' era intento a quelli alti negozi; Onde Antonina fua fedel conforte Se n' andò a ritrovarlo, e poi gli disse: Caro marito mio, non vi foviene Di voi medefino, e della vostra vita? Che dal nascer del di fin'alle stelle Avete combattuto co i nimici: E nell'ultimo terzo della notte

V'affaticate, e travagliate ancora,
Senza pigliarvi nutrimento alcuno.
Già viver non fi può fenza nutrifi:
Cercate adunque di ferbar la vita,
Perchè dalla vostr'anima dipende
Il viver di noi tutti, e questa impresa.
Così diss'ella, e fece porli avanti
Diversi cibi, e dilicati vini;
Ed ei nulla ne prese; alsin constretto
Da i prieghi ardenti di sì cara donna,
Gustò un poco di pane, e non vosse altro.

Gustò un poco di pane, e non volse altro. Ma Filodemo, ch'era andato a casa, Per ubidire il buon Conte d'Isaura. Prima fi chiuse in un secreto luoco. E poscia fece un cerchio sul terreno, E v'entrò dentro col libretto in mano; Poi messevi una pentola nel mezzo, Con certe osa di morto, e certi fegni Di sangue umano, e di civette, e gusti; E mentre che leggea fopra'l quaderno, L'apparve un Spiritel lungo una spanna Sull'orlo della pentola a federe, Poi crebbe in forma paventofa, e fiera, E disse: Che comanda il mio Signore? A cui rispose il Negromante ardito: O Rimfagor, che fai tutte le cose, Che furon fatte, e che si fanno al Mondo,

Dimmi in che luogo è Corsamonte il siero, Che se n'uscitte fuor della Cittade, E non si sa di lui novella alcuna? Così diss'egli; e quel Demonio orrendo Rispose irato, e con parole corte: Il gran Duca di Scitia, e quel d'Atene Sono sul monte, ove abitò già Circe. E Filodemo a lui: Che fanno quivi? Ed egli: Cercan di fanar Plutina, Superbissima Fada, della vista. Come faremo adunque a ritrovarli? Soggiunse il Negromante; ed ei rispose: Mandate là, che troverete aperta L'ascosa porta di quell'ampio luoco, Che per noi spesse volte si disserra. Adunque, disse il Negromante, ajuta Questi Baroni eletti, che mandiamo Per ritrovarli, e rimenarli a casa: Ch'altro dall'opra tua non ci bisogna. Ed egli a lui: Signor, questo farassi; Ma s'altro poi da me non vi bisogna, Solvete il duro, e formidabil nodo, Che mi ritien quassi contra mia voglia; E lasciatemi andare al mio tormento. Rimfagor così disse; ed ei lo sciolse; Onde torno nel fondo dell'Inferno; Ma nel partir lasciò sì grave odore

Di sterco, d'assa fetida, e di solfo, Che putìa intorno tutta la contrada. Poi Filodemo nel spuntar dell'alba Venne all'albergo del canuto Paulo, E quivi ritrovò Trajano, e Ciro, Ch' erano in punto per voler partirsi, A cui fe noto ciò; che aveano a fare; Onde il buon vecchio fece tor del vino Soave, e dolce in una tazza d'oro, E tutti allegramente ne gustaro; Dapoi montaro fopra i lor destrieri Con tre famigli, ed Oribafio Araldo, E presero il camin verso Marino... Vitige poi, che si venta col stuolo Dritto, per gire alla Salaria porta, Ouando i suoi Cavalier sur posti in suga, E che si mescolor' con l'altre genti, Taciti, che parean tornarsi indietro, Come impediti da scurissim'ombra: Ouivi fermò l'Esercito, e gli disse: Udite il mio parlar, Signori, e Duchi, E voi disposti Cavalieri, e fanti: Se non venla dal ciel con tal prestezza L'oscura notte ad ajutar quei cani, Giunto era il fin de i lor rabbiofi infulti. Ben mi credea dover trattarli in modo, Che non tornassen più verso Durazzo;

Or poi che gli falvò quella grand'ombra, Buon'è, che noi mandiam qualcun de i nostri A Roma, per veder quel, che si fanno; Se pongon guardie intorno la Cittade, O se smarriti dalle nostre forze. Fanno tra lor configlio di fuggirsi, E lasciar vota la città di Roma. Io poscia a quel, ch' averà cuor d'andarvi, Darò il più bel corsier, ch'io tenga in stalla, Con molti doni preziofi appresso: E se per caso non potesse intrare Dentr'alle mura, e le serrate porte. Cerchi di far spayento a quelle genti, Che saran poste a guardia della Terra, Con parole superbe, e con minaccie. Così propose l'alto Re de' Goti; Onde ognun stava tacito, e suspeso; Quando un Baron, ch'avea nome Frodino, Brutto di faccia, ma veloce al corfo, Figliuol del ricco Eroldo, e di Giufreda, Ch'avea il governo del montofo Urbino, Si fece avanti, e disse este parole: Signore, il cuor mi dà d'andare a Roma, E di far tutto quel, che voi dicete, Se mi giurate fopra il vostro petto Di darmi il bel corsier, ch'aveva sotto Nella Battaglia Belisario il grande,

E darmi ancora l'armatura fina, Dal capo ai piè, che fi trovava intorno. Così diss'egli; e'l Re levò la mano Col scettro d'oro, e poi toccossi il petto. E disse: O sommo Re, che'l Ciel governi, Tu farai testimon, ch'io gli prometto. Che nessun' altro della gente Gota Non arà il bel corsier, che ci dimanda, Ma fol si goderà tutti quei doni, Come esequito arà ciò, che promette. Giurato ch' ebbe Vitige, il Barone Pien di speranza dipartissi quindi; E poscia giunto alla citta di Roma, Ritrovò chiusa la Flaminia porta, E parimente la Pinciana, ed anco La terza, che Salaria si dimanda; Onde si messe a gire intorno al muro: Che pensò tutte l'altre esser serrate. Ma sentendo, che in esso eran persone. Alzò la voce, e minacciando disse: O scelerati, e persidi Romani, Ch'avete fatto fallimento ai Goti. E tradita la patria, e voi medesmi, Per darla a gente, che non può tenerla; Se forse vi pensate esser difesi Dá quei, che son fuggiti al primo assalto Dinanzi ai colpi delle nostre spade,

Voi v'ingannate di dannoso errore: Deh tornate meschini al giogo antico. Se non volete effer distrutti, ed arfi. Questo diss' egli; e non rispose alcuno. Di quel popol Roman, ch' era ful muro, Alle arroganti sue parole inette. Il che sentendo il giovane Lucillo. Ch' era alla guardia fuor di quella porta, Si velse, e disse al suo cugin Tibullo: Che ti par, frate mio, di quello altero Parlar, che fa costui? Certo pur troppo Morde arrogantemente il nostro onore. Non è da supportario: andiamo adunque A dar risposta a quel superbo Goto. Ed al suo minacciar, con le nostr'arme. Rispose allor. Tibulto: Io n'ho più voglia Di te; ma temo, che non sia molesto A Belifario, che lasciam l'officio. Che n'ha commesso, per novella impresa Senza faputa fua, fenza licenza. Disse Lucillo a lui: Non abbiam tempo Da dirli alcuna cofa: andiam pur'oltra Tosto, che non perdiam si buona preda. Poi, se lo prenderem, come ho speranza, Saprem qualche difegno de i nimici, Che fia giocondo al Capitanio nostro: Perchè i pensier dell'aversacio spesso

Apportan la vittoria delle guerre. Nè temer, che la guardia abbia a patire: Che vi resta Gualtier nostro compagno, Ch' arà in governo la centuria tutta. E così detto, fubito n'andaro A dire il lor disegno al buon Gualtiero. Ch'affai lodollo, e commendollo; ond' effa Allegri s'avvior' dietro a quel Goto Tacitamente, e preseno la volta Larga, tal ch'ei restò tra'l fosso, e loro; Poi fatto questo, s'appressaro a lui: Ed ei, come senti venirsi dietro I dui Baroni, subito pensossi, Che fusser messi del Signor de i Goti. Per rivocarlo, o dirli altre parole. Ond'ei si volse, e riconobbe tosto, Ch'eran nimici, e posesi a suggire. Ma quei veloci giovani correndo Lo feguitavan, che parean dui veltri, Che corran dietro a capriola, o lepre, E insten molto con gli acuti denti, Per imboccarla: ed ella per le felve Gli va fuggendo timorofa avanti. Tali pareano allor quei dui Baroni. Che correan dietro al misero Frodino. E sempre lo volgean verso la Terra. Nè lo lasciavan declinarsi al Campo.

Ma quando giunti fur presso alla scolta. Che custodia la Nomentana porta, Dubitando, ch'alcun di quelle guarde-No i prevenisse, e non gli desse morte, E lor togliesse il già sperato onore; Grido Lucillo a lui: Se non ti fermi, Goto crudel, ti giungerò con l'asta; Nè vivo fuggirai dalle mie mani. E detto questo, lasciò gir la lancia D'industria, che gli andò sopra la spalla, E'l ferro avanti a lui ficcossi in terra; Ond'ei restò tremando, e per paura Era già verde, e gli crollava il mento; Talchè i Baroni ansando lo pigliaro Con le lor mani, ed ei piangendo disse: Valorofi Signor, non m'uccidete, Ma fatemi prigion: ch'io vi prometto Di riscattarmi con assai tesoro. Mio padre è ricco, ed è senz'altro erede; E se saprà, ch'io sia nelle man vostre Vivo, daravvi molto argento, ed oro, Per liberarmi, e rimenarmi a cafa. A cui rispose il provido Lucillo: Piglia ardimento, e non pensar di morte; Ma dimmi prima, qual cagion ti mosse A venirci a trovar con tanto ardire Per l'oscuro silenzio della notte,

Quando la gente si riposa, e dorme, E dir quell' aspre ingiurie al popol nostro? Fu parola del Re, che te'l commise, O pur'è nato fuor della tua testa? Frodino allor con tremebunda voce Rifpofe: Il Re con fue promesse larghe M'indusse a venir qui senza pensarvi: Egli m'offerse di voler donarmi Quel bel corfier, che Belifario il grande Avea fott' esso il di della battaglia, E l'armatura ancor, ch'aveva intorno; E mi comise, ch' io venissi a Roma, E ch' io sapesse poi ridirli chiaro, Se si poneva intorno alla Cittade Guardie; o fmarriti dalle nostre forze Si consultava di voler suggire, E lasciar vuota la città di Roma: E se per caso io non potesse intrare Dentr'alle mura, e le ferrate porte, Mi comandò, che con parole acerbe Tentassi far spavento a quella gente, Che fusse posta a guardia della Terra: Il che fec' io, ficcome avete udito. Sorrise allora il giovane Lucillo, E disse verso il misero Frodino: So, che tu disiavi immensi doni: Che quel destrier non truova pare al Mondo,

### 142 LIBRO

Se non il buon' Ircan di Corsamonte: Nè vuol tenere altro Barone in fella. Che 'l Vicimperator dell' Occidente . Ma dimmi prima, quando ti partisti,-Ov'era'l Campo della gente Gota? Frodin rifpose: Il Campo era propinquo Al fiume, ch' entra nel famoso Tebro: E Vitige era in mezzo all'ampio stuolo, Con tutti i configlier della fua Corte. Avanti gli altri Turrifmondo altero Ha posto il suo superbo alloggiamento Dalla parte, che guarda inverso Roma; Ma da quell'altra, che rifguarda il Tebro, V'han posto albergo Totila, e Aldibaldo; Ed ove il fiume vien giù dal fuo fonte. È il padiglion di Tejo, e quel di Argalto: Questi fan guardia a tutto quanto il stuolo, Come più forti, e di maggiore ardire. Disse Lucillo: E poi gli altri Baroni, Come fono alloggiati, ed in qual parte? A cui Frodin rispose: E' faria lungo A nominarli tutti ad uno ad uno, E dirvi ove ciascun tiene il suo albergo; Ma se volete penetrar fra i Goti, Come a me par, che sia'l vostro desire, Ogni altra via, che tenterete, certo Sarà periculofa, e senza frutto.

Se non quest' una fola, ch' io v'insegno. Quivi a man destra, un poco fuor di strada Son certi Goti, ch'arrivaro jersera D' Abruzzo, nel fornir della battaglia; E'1 Capitanio lor, ch'ha nome Urtado, Menato ha seco i dui più bei corsieri, Che mai vedesse alcun mortale in terra, Veloci, e presti, e più che neve bianchi; E i fornimenti lor fon tutti carchi D'argento, e d'oro, e preziose gemme, Che pajono a veder cosa miranda. Ma legatemi qui, finche tornate, E poi vedrete, s'io v'ho detto il vero. Diffe Lucillo a lui: Certo, Frodino; Le villane parole, aspre, e superbe, Ch' hai dette or' ora della gente nostra, Meriterian, che senza alcun rispetto Subitamente io ti mandassi a morte; Ma per l'avviso tuo, che pur mi piace, Voglio menarti dentr'alla Cittade, E darti al Capitanio delle genti, Che poi farà di te quel, che gli piaccia. E così detto, fece darsi l'arco, E la spada, e'l pugnale, e lo menaro Indietro, e confignaro al buon Gualtiero. Dicendo: Frate mio, quest'è la preda, Ch'abbiamo fatto: serbala, che noi

# 144 LIBRO

Volem far pruova d'acquistarne un' altra. E detto questo, subito dier' volta, E se n'andaron là, dove avea detto Frodin, che stava il Capitanio Urtado; E quivi lo trovor'con la fua gente, Che per lo caminare, e per la cena Dormiva, oppresso da prosondo sonno. Ed ei nel mezzo fotto una gran tenda Giacea prostrato, e sonnacchioso in terra; Ma non avea le sue bell'arme appresso, Che stavan sopra il carro, a cui legati Avea i cavai, che masticavan' orzo; Onde Lucil, che gli conobbe prima, Diffe con voce baffa al buon Tibullo: Veramente, fratel, questo è'l Signore, Che ci disse Frodino, e i fuoi corsieri. Or qui lasciar convienci ogni paura, Nè bisogna dormir con l'arme in mano; Slega i destrieri, e ponvi su le selle, Over'uccidi ognun, che nella strada Dorme: ch'i harò la cura de i cavalli. Così diss'egli; e tosto il sier Tibullo Si volfe, ed amazzò l'ardito Alefo, E Fiordelino, e'l fuo fratel Leandro, L'un dopo l'altro con diversi colpi: Che Leandro nel petto, e Fiordelino Ferì nel fianco, e nella gola Aleso.

Allor s'udiron gemiti, e suspiri Di quella gente, ch'ei mandava a morte, E si-vedeva insanguinar la terra. E come acerbo lupo entr'alle mandre Di pecorelle, fenza il lor paftore, Sazia sovr'esse le assamate brame; Così facea Tibullo in quei d' Abruzzo, Finche n'uccife ventiquattro; e quando N' avea percosso alcuno, il buon Lucillo Subito lo prendea per un de i piedi, E ratto lo traea fuor della strada, Perchè i cavalli, che non eran' usi Tra corpi morti, e tra ferite, e fangue, Potesien trapassar senza temerli. Ma quando aggiunse al Capitanio Urtado, Che in un profondo fonno era sepolto, Il fier Tibullo li tagliò la gola; Che ben fu fogno dispietato, e duro, Che'l fe venticinquesimo tra i morti. In questo mezzo il figlio d'Antonina Slegò i cavalli, e pose lor le selle, Co i fornimenti fiioi d'oro, e di gemme; E fopra vi falir' con gran destrezza: Ma non avendo sproni, usar' l'acute Saette, che a Frodino aveano tolte, Che fecenle ir volando inverso Roma. In questo tempo il Capitanio eccelso,

Con Paulo, e con Costanzo, e con Bessano. Eran venuti a riveder le guardie, Le quai trovaron vigilanti, e volte Con gli occhi, e con la fronte inverso il piano, Dove era il Campo della gente Gota, Che parean cani intrepidi, che stansi Circa le mandre a custodir gli armenti, Perchè hanno udito per la felva folta Esser lupi, o leoni, e che i pastori Gli fanno intorno strepito, e tumulto. Così pareano i giovani Romani; Onde il buon Paulo allegramente disse: Custodite, figliuoli, a questo modo La vostra libertà, senza dormire. Ma non fo, fe sia vero, o s'io m'inganno, Che parmi udir calpestio di cavalli. Rispose allor Gualtieri: Esser potrebbe, Che'l bel Lucillo, e'l fuo cugin Tibullo Fosser venuti con qualche altra preda. Appena avean queste parole dette, Che Lucillo apparì fopra un corfiero. E fopra l'altro il giovane Tibullo; Che fu cosa gioconda a riguardarli; Onde gli disse il venerando Paulo: Ditemi, dilettisimi sigliuoli, Che buona forte, o che favor del Ciclo V' ha fatto aver questi si bei corsieri,

Che fan stupire ognun di meraviglia? A cui rispose il giovane Lucillo: Vero favor del Ciel ne gli ha concessi, Di che ne rendo a Dio grazie, ed onore. Noi preso avemo un scelerato Goto, Che minacciava al buon popol di Roma Con parole superbe, aspre, e villane. Costui ci disse, che venia d' Abruzzo Un Cavalier, ch' era nomato Urtado, Che gli avea seco. e c'insegnò la stanza; Onde v'andammo; e'l mio cugin Tibullo Uccife lui, con altri molti appresso; Ed io tolfi i cavai, ch' eran legati Appress' un carro, e masticavan' orzo, E condotti gli avem, come vedete. Così difs'egli, e fe venir Frodino Legato con fortissimi legami, E diello in mano al Capitanio eccelfo, Dicendo: Almo Signor, s'i' avesse errato A prender questa spia senza licenza, Vi dimando perdon: che'l fei per bene, E per onore, ed util della impresa. Nè per questo la guardia ebbe a patire: Che vi restò Gualtier nostro compagno, Ch'ebbe in governo la centuria tutta. A cui rispose Belisario il grande: Figlinol, per questa volta io ti perdono:

Che s'hai ben fatto, ed utile, e gioconda Cofa alla nostra gloriosa impresa, Pur non è bene abbandonar la fcolta Per alcun'uopo, che ci appaja avanti: Che incontrar ti potea qualche vergogna. E così detto, quei Baroni allegri Subitamente ritornaro in Roma, Menando feco il misero Frodino. Quando poi venne fuor la bella Aurora, Coronata di rose, in vesta d'oro, Vitige udi com'era morto Urtado, E toltogli i cavai, che gli menava; Perciò che molti della gente Gota Eran'iti a mirar quell'empio fatto; Ond'ei ne prese meraviglia, e sdegno. Dapoi vols' ire a rivedere il luoco. Ove stat' era la battaglia orrenda; E videl tutto quanto effer coperto D'uomini morti, e di cavalli, e fangue. E come nel principio di Vall'arfa, Intra Campo filvano, e Campo grosso, Talor si vede un numero di faggi Grande, tagliati da diverse mani, Per farne borre, e poi condurle al fiume; Tal che le rive, e le colline, e i poggi, E le strade, e le valli intorno al Lemmo Son tutte ingombre di atterrate piante;

Così le piagge, e i campi intorno al Tebro Erano ingombre di persone estinte; Ond' ebbe gran dolore il Re de' Goti. Dapoi s'udi per tutto quanto il stuolo Lagrime, e strida, e meraviglia grande. Quivi si stette sino a mezzo giorno, Ad aspettar s'uscivano i Romani; Ma come non ne vide uscire alcuno. Si volse verso la sua gente, e disse: Ecco il valor de i Principi di Roma, Che si stan chiusi dentr' alle muraglie, E non ardiscon di mostrar la fronte. Io vo', che gli poniam l'affedio intorno. E che proviamo di cavarli quindi O per forza di picche, o per la fame. Adunque dividianci in sette parti, E facciam sette Eserciti, e ponianli Intorno a quest'amplissima Cittade, Con sette Capitani, e sette valli: Ch'ognuno arà la cura delle porte, Che saran più propinque ai lor steccati; Talchè non vi potranno entrar gli uccelli, Senza far conto con le genti loro: E quivi alloggerem divisi in modo, Che ci potremo anco ajutar l'un l'altro, E tutti unirci ne i maggior bisogni. Poi gli faremo ancora un'altro danno,

Ch'effer farà l'affedio affai più grave. In Roma fou quattordici acquedutti, Sì grandi, ch' un'arcier fopra'l cavallo Agevolmente vi può gir per entro. Questi conducon l'acque alla Cittade, Di cui si servon poi molini, e bagni. Rompianli tutti: che darem disagi Ai corpi loro, ed indurrem la fame Nella leggiera, e mal provista plebe. Così propose Vitige, e lodato Fu da ciascun quell'empio suo consiglio ; Onde si die la cura al sier Bell'ambro, Ch' andasse a por quelli edifici in terra, Con tutte l'altre belle cose antique, Che ritrovar potesse in quei contorni; Opra maligna veramente, e cruda. Dapoi divise i Goti in sette parti; L'una tenne per se, fermando il valle Con essa fuor della Salaria porta; E l'altra diede a Turrismondo altiero, Che pose sopra la Pinciana il Campo; La terza ebbe Aldibaldo, che guardava La Flumentana, over Flaminia porta; La quarta fu la Nomentana, ch'ebbe Totila, che fu poi tanto crudele; Ma con la quinta il Duca di Milane Custodia l'Esquilina; e poi la sesta,

La qual fu data al valorofo Argalto, Andò alla Prenestina, over Maggiore; La fettima mandò di là dal fiume, Col fiero Marzio Duca di Vicenza. Ch'era venuto pochi giorni avanti Fuor di Tolofa, ed accampossi allora Ne' prati di Neron vicini al Tebro, Ov' è l' Aurelia porta di San Piero. E quella, che in Transfevere ci guida. Così divise il Re tutti i suoi Goti; E poi ciascun di lor muniro i valli Con pali acuti, e con profonde foile, Tirando dentro gli argini, e-facendo Sovr'essi torri, e validi ripari, E disponendo ancor le porte, e i ponti. O A guisa di fortissimi castelli. Come fu fatto questo, un'altra volta Fece chiamare il Re tutti i Baroni. E cominciò parlarli in tal maniera: Signori, e Duchi, ei farà ben, ch'abbiamo Pensiero ancor delle persone estinte, Che non schifaro abbandonar la vita Per la difesa della gente Gota; E not per gratitudine devemo .. Parimente cercar, che non sian prive Di sepultura, e de i supremi onori. Dunque truovi ciascun tutti i suoi morti,

Acciò che tutti insieme sian sepulti, Con degne esequie, e lamentevol pianti: Poi fatto questo, gettinsi i Romani Tutti nel fiume, talchè i corpi lore Vadan per entro le dilette mura Superbi, e tumefatti alla marina. Dietro al parlar del Re, tutta la gente Se n'andò lacrimofa alla campagna, E rivolgendo i miseri desonti, Chi cercava il fratello, e chi il figliuolo, E chi il nipote, od altro a lui propinquo Di parentado, o di fraterno amore. E come vanno i timidi colombi Ne i grassi campi seminati d'orzo, O di formento, o di qualche altra biada, Cercando il gran, che poca terra asconde, Per riportarlo ai fuoi diletti nidi; Così faceano allor tutti quei Goti, Che ricercavan le persone estinte. Per apportarle ne i muniti alberghi. Onde Bisandro, che giacea tra loro, E che spirava ancora, aperse gli occhi; Di che s' avvide Rodorico, e disse: Bisandro; ed ei rispose: O fratel caro, Porgimi un poco d'acqua anzi-ch'io muora: E Rodorico andò correndo al fiume, Poi la celata si cavò di testa,

E l'empì d'acqua liquida, e portolla A quel meschino, e glie ne diede a bere; Onde per esta ristorossi tanto, Che ritornolli l'intelletto, e i sensi. Dapoi lo fece follevar da terra Commodamente a quattro fuoi famigli. E portarlo con lui dentr'all'albergo, Ove fu medicato con gran cura Di tredeci ferite, ch' egli avea, Le quali in brieve tempo si fanaro; Ma non gli tornò mai tutto'l colore. Che pallido restò, mentre che visse. Così quel Cavaliere ebbe la vita. Ch'era giaciuto tra le genti morte Tre giorni intieri; e poi non fu cortese A Rodorico di si gran servigio: Che quel, che è liberato dalla morte Per l'altrui mani, è di natura ingrato. I Goti poi, come ebbeno condotti I morti lor dentr' ai muniti valli, Gli fecer degne, ed onorate esequie. Or mentre che di fuor dall'ampie mura Si facea questo per la gente Gota, L'Angel Palladio giù dal Ciel discese, Per dare ajuto a Belifario il grande; E sotto forma del canuto Paulo Incominciò parlarli in tal maniera:

### 154 LIBRO

Illustre Capitan luce del Mondo, So, che sapete omai, come i nimici Han guasti gli quattordeci acquedutti, Che portan'acqua dentro a queste mura; Onde i Romani haran molti disagi, Massimamente, perchè assai molini Da veloci canali eran girati. Che derivavan tutti da quell'acque; Sicchè non si potrà macinar grano, Che darà gran disturbo a tanta gente, Quant' ora è in questa amplissima Cittade . Ed anco i cittadin, ch' erano avvezzi A bagni, ed a delizie di giardini, Come fon rivi, pelaghetti, e fonti; Mancando quelle, haran molto dolore, E cerchéran fottrarsi al vostro impero, E dar la Terra nelle man de' Goti, .... Che faria la total vostra ruina. Alla qual cosa ancor poria spronarli Il guafto, che danno ora alle lor biade, Alle lor vigne, ed ai lor bei palagi: Dunque cercate provedere a questi Disconci della Terra, poi che a quelli Delle campagne non può darfi ajuto. Al parlar del buon Angelo rispose L'accorto difensor delle Cittadi : Non m'è nuovo, Signor, questo periglio,

Perche ho pensato intorno a simil cosa, Non una volta pur, ma molte, e molte; E truovo ancor, che quelli antiqui Eroi, Che fondar'questo popolo eccellente, Ch'avesse a dominar tutta la terra. Ebber cura, e compenso a tal periglio; E per far, che le mole, ch' eran poste Nel Tebro tra Janiculo, e Aventino, Che quivi ha il corso più veloce, e stretto, Fosser sicure da i nimici loro, Cinfero quel terren di là dal fiume Di mura, e poscia dentro l'abitaro, Il quale ancor Transfevere si chiama, E l'aggiunfer'a Roma con un ponte Sicuro, e grande, e di struttura eterno. Or poi che quelle mole fur distrutte Dal tempo, che confuma ogni opra umana, E dal condurvi altre più commode acque, Fia ben, che noi tentiam di restaurarle: Che mal st staria quì, senza potere Commodamente macinarsi il grano. L'altre delizie poi, come fon bagni, Zampilli, rivi, pelaghi, e fontane, Che si fan per diletto entr' ai giardini, Possiam lasciarle, perchè ogni uom virile Agevolmente potrà star senz'esie; Anzi devrebbe ognun sempre schifarle:

Ch'elle ci fanno esseminati, e molli, E danci in preda de i nimici nostri. Così detto, e risposto, su chiamato Callidio eccellentissimo Architetto, A cui l'Angel di Dio così propose: Callidio, onor degli architetti umani, Poi che 'l gran Capitanio delle genti-Vuol ritornar quelle molina ancora, Ch'eran ful Tebro presso all' Aventino; Fia ben, che noi facciam fesianta navi, E le poniam nel fiume a due, a due, Legate con fortissime catene All'uno, e all'altro lato delle ripe; E tra ciascuna coppia delle barche Si ponerà una ruota in mezzo'l fiume, Che dall'un capo volgerà co i denti Di legno un'altro rotolo di legno, Che girerà la pietra in su la mola, Posta sovr' uno di quei due sandoni. Così ciascuna di coteste coppie Ayrà fovr'essa un'ottimo molino, Che potrà macinar tanto formento, Quanto bifogni alla Cittade offessa. Callidio, come udì questo disegno, E vide l'assentir del Capitano. Si pose ad esequirlo; onde spario Subitamente il messaggier del Cielo.

Or mentre si fornian queste molina, Burgenzo, che volea, che'l Re de' Goti L'avesse caro, e gli facesse onore; S'imaginò di voler far tal' opra Con tradimenti, e con trattati occulti, Che guadagnar potesse il suo favore; Onde gli fece intender, ch' arla caro Parlar con lui di alcuni fuoi pensieri, Che farebbon profitto a quella impresa. E Vitige fe'l fe condurre avanti; A cui Burgenzo disse in questo modo: Signore invitto, e di maggior valore D'altro Signor, che si ritruovi al Mondo; Se ben' avete qui si buona gente, Che poria vincer tutto l'Universo; Pur ci bisogna ancor qualche configlio; Perciò che avengon spesse volte all'uomo, Per non si consigliar, molti disconci: Poi non è alcun, che sia tanto prudente. Che non li giovi ancor gli altrui ricordi: Che, come dice quel proverbio antico, La man lava la mano, e'l dito il dito. Io fon, Signor, dal dì, ch'a voi mi refi, Fatto buon fervo della voftra Altezza; Però voglio aver cura al vostro bene. Ma perchè il Capitan, che non intende, E l'opere, e i configli del nimico,

Va come cieco al prender de i partiti; Però, Signor, spero di fare in modo, Che voi saprete ognor ciò, che farassi In Roma, e tutti quanti i lor disegni; Onde potrete prender quelle strade, Che parranyi più corte, e più ficure Da pervenire al defiderio vostro. Così disse Burgenzo; e'l Re de' Goti Prese del suo parlar diletto, e gioja, E poscia gli rispose in questa forma: Burgenzo, se farai con veri effetti-Quel, che tu spargi fuor con le parole, Io te n'harò grand'obligo, e farotti, Che resterai di me molto contento: Ma come posso dar pienaria fede A questo tuo parlar, che non m'inganni? A cui Burgenzo disse: Alto Signore, Io resterò con la persona vosco, E manderò Sulmonio mio sergente In Roma, ad esequir questo negozio; E se voi troverete alcuna fraude In lui, farete poi quella vendetta, Che più v'aggradi, nella mia persona. Così diss'egli; e Vitige soggiunse: Questo modo, ch'hai detto, non mi spiace: Và dunque ad esequir ciò, che ti pare. Come fu il traditor partito quindi,

Chiamò Sulmonio, e prima ben lo instrusse. Poi lo mandò nella città di Roma. Sotto finto color d'esser fuggito Fuora del Campo dalle man de Goti. Questo Sulmonio nel spuntar dell'alba Giunse alla porta Prenestina, e molto Anfando, e timorofo nell'aspetto, Chiese a quel portinar d'esser'aperto; Ed ei con la licenza di Bessano Lo tolse dentro, e poi senza dimora. Condur lo fece a Belifario avanti; A cui Sulmonio lagrimando disse: Signore eccelfo, e di virtù fuprema, Io fon fuggito fuor dell'ampio vallo De' Goti, che m'avean tenuto in ceppi Inficme con Burgenzo mio Signore; Da che ci prefer fopra Ponte Molle: E mentre che i nimici erano intenti Circa le triste esequie de i desonti, Che sono stati un numero infinito. Burgenzo m' aiutò levarmi i ferri Da i piedi; onde passai quell' alta fossa Del vallo, e fon venute a vostra Altezza. Per vivere, e morir tra la mia gente, Il parlar di Sulmonio al Capitano Non spiacque punto, e per saper novelle Del Campo, a lui così parlando disse:

Sulmonio, assai mi piace il tuo venire: Così fuggito fosse anco Burgenzo. Ma dimmi, fe lo fai, fe'l Re de' Goti Vuol dar battaglia alla città di Roma, O pur vuol faccheggiar tutto'l paese? E s'egli è pervenuto alle tu'orecchie Qualch' altro suo pensier, fà ch' io l'intenda, Perch'io possa da lor meglio guardarmi. Rifbofe poi Sulmonio: Almo Signore, Io fui prigion del furibondo Argalto Duca di Padoa, il qual con Unigasto Discorrea spesso i fatti della guerra; Ed io talor fingendo non gli udire, Scrivea dentr'al mio cuor le lor parole. Jeri diceano, come avean faputo, D'un vostro fabricar di assai molini, In mezzo all'alveo del corrente fiume: Onde voleano giù mandar per l'acqua Arbori, e corpi morti, per guastarli: Poi volean feguitare ad arder tutte Le case, e dare il guasto alle campagne; E dopo questo, una battaglia orrenda Volcano dare alle Romane mura Con ferro, e fuoco, e machine murali; E voglionvi affalir da tanti lati, Con tanta gente in un medesmo tempo, Che non porete far da lor difefa.

Appena avea queste parole dette Sulmonio avanti Belifario il grande, Che comincior venir giù per lo fiume Legnami, e corpi d'uomini, che morti Fur nella guerra presso a Ponte Molle; Onde acquistò da tutti estrema fede, Che fu di gran momento ai fuoi difegni: " Il Vicimperator dell' Occidente. Com'ebbe intesa la materia molta, Che per lo Tebro turbido, e veloce Venla per atterrare i suoi molini. Fece poner catene appresso'l ponte A traverso del fiume; onde ritenne Ciò, che venia per esso a farli danno. Poi fece con uncini cavar fuori Tutto quel, che venia per entr'all'onde: E prima i corpi morti de i foldati Fe porre insieme appresso a Scola Greca, Ov'era Adardo, e'l Principe Massenzo; E ragunati poi tutti in un luoco Chierici, e scole, e sacerdoti, e frati. Con lumi accesi, e con solenne pompa Furon portati fin'a San Giovanni, Accompagnati da persone molte, E da foldati, e Principi, e Baroni. Quivi fur posti in dui sepulcri eletti Il Re degli Azumiti, e'l gran Massenzo.

## 162 LIBRO XIII.

Con le lor'armi, e i lor stendardi intorno. Poi gli altri corpi in una tomba grande Posero, e vi sculpir'queste parole. Qui son sepulti gli ottimi Romani, Che combattendo appress' a Ponte Molle Con Goti, vi lasciar' la propria vita, Per porre in libertà l'Italia oppressa.

Fine del Libro Decimoterzo.

# <del>DEPROPRED DEPROPRE</del>

## LIBRO XIV.

## DELL' ITALIA LIBERATA DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

Il quattordeci priega Corfamonte.

HAtte che fur le esequie de i soldati, Ch' erano stati uccisi a Ponte Molle, Il Vicimperador dell'Occidente . Si preparava a fostener l'assedio, Finche venisse il dimandato ajuto, Ch'avea richiesto al Correttor del Mondo. Or mentre erano intenti a quei negozi, E che si dava il guasto alle campagne, Aggiunfero al Circeo Trajano, e Ciro, E ritrovaron quella entrata aperta. Perciò che Rimfador era sovr'essa. Che pareva un Mercante di Soria; ... Il qual, come gli vide a lui venire, Se gli fe incontra, e disse este parole: Signori eccelfi, e di leggiadro ingegno. Quest'è la porta, che vi mena dritti

### 164 L I B R . O

Al ricco alloggiamento di Plutina, Ove è il Duca di Scitia, e quel d' Atene: Ite di lungo a lor per questa via, Senza punto mirar che che v'appaia: Che li ritroverete entr'all'albergo Soletti, e che non han persone intorno. Così disse il Demonio, e poi spario; Onde quei nobilifimi guerrieri Lo tenner messaggier del Paradiso; Ma s'ingannor', perchè d'Inferno uscia: Ma fe non nocque lor, fu per timore Di Filodemo, e de i suoi duri incanti. Come furo i Baron dentr'alla foglia Della gran porta, tosto se n'andaro Al bel palazzo, ov'era Corfamonte, E difmontaro in mezzo al suo cortile. E'd'indi s'avvior' verso la loggia. Quivi eran Filopisto, e Cordiale Famigli eletti dagli offesi Duchi, Quand' uscir' fuor delle Romane porte. Ouesti sedeano allora appresso l'uscio, : Per cui si suole andare entr'al salotto: Onde ratto conobbero i Baroni: E l'uno gli andò incontra, e l'altro poi Corse a narrare ai loro illustri Duchi L'improviso arrivar di quei Signori; Onde subitamente si rizzaro

Con meraviglia in piè, per uscir fuori Ad incontrare i lor diletti amici. Ma quelli erano già dentr'alle stanze; Onde con gran letizia gli abbracciaro; Poi fattili feder presso alla mensa Sopra due vaghe, e belle fedie d'oro, Filopisto curò, che i lor destrieri Fossero governati entr'alle stalle; E Cordiale poi recò del vino Soave, e dolce in belie coppe d'oro, E condimenti d'ottimi confetti, Ne'quali i dui Baron posen le mani. E moderatamente ne gustaro. Ma come furon ripofati alquanto, Ciro toccò col piede il buon Trajano, Che ben l'intese, onde prendè una tazza, E coronolla di spumoso vino. E presentolla a Corsamonte, e disse: Corsamonte gentil, tu stai sicuro Con abbondanza d'ottime vivande In questo sontuoso, e bel palagio; Ma i miseri Romani entr'agli alberghi Cinti di mura, e di prosonde fossa Stan timorofi, e con periglio estremo. Vitige Re s'è posto intorno Roma Con infinita, e valorosa gente; Onde non si può gir fuor delle porte.

E quei superbi, e impetuosi Goti Hanno il paese tutto quanto in preda: Ucciden gli animali, arden le cafe. Sforzan le donne, batteno i fanciulli, E mandano per terra arbori, e piante; E non fe gli può dar foccorfo alcuno Senza il tuo forte, e valoroso ajuto. Ver'è, che'l Capitanio delle genti Con molti Cavalier scendemmo al piano, E gl'incontrammo appresso Ponte Molle; E dal spuntar del di sin'alla notte Si combattèo con quel superbo stuolo. Fur morti Adardo Re degli Azumiti, E'l Principe Massenzo, e'l bel Ligustro, Ed altri molti valorofi in arme; E poco men, che Belifario il grande Non vi convenne anch'ei lasciar la vita: Che trentamilia Cavalieri intorno Gli erano, e intenti per ferir lui folo, Cridando tutti: Al fauro, al fauro, al fauro: Che tale era il caval, ch'egli avea fotto. Pur si salvò fuggendo inverso Roma: E fe non era il giugner della notte. Tutti eravam mandati a fil di spada, E Roma insieme saccheggiata, ed arsa. Così la nostra gente è in gran timore, Ed in gran dubbio, se potran salvarsi,

O fe le converrà lafeiar la vita. Vitige è fuor con tutti quanti i Goti. Che posson portar' arme : e pensa certo D'averci colti tutti in una rete. E d'aver tutto'l Cielo in suo favore. Poi Turrifmondo con superbia molta Cavalca intorno furibundo, e pare Che ognun dispregi, e che minacci al Mondo; E per la rabbia, che gli abbonda al cuore, Penfa d'averci tofto nelle mani, E farci andare a dispietata morte. Ed io, per me, temo, che'l Ciel non voglia Farli tal grazia, e che'l destin ci meni Tutti a morir miseramente in Roma. Ma tu caro fratel', che sei la gloria, E'l fior de i Cavalier, che fono in terra, Abbi pietà della tua cara gente, Che per voler aitar l'Italia afflitta. S' è posta in questo asperrimo periglio. Levala dalle man degli empi cani, Che pafcer si vorrian del nostro sangue. Ajutala or, che si può darli ajuto, E che si truova viva; perchè nulla Giova l'ajuto all'uom, quand'egli è morto; Nè può schivarsi il mal, quand'egli è incorso. Poni da canto la magnanim'ira, O volgila a difefa de i Romani.

La forza in vero è don della Natura. E di quel gran motor, che'l Ciel governa; Ma il temprar l'ira, e'l dimostrarsi umano. E'l poner fine alle contese amare. È il proprio don dell'animo prudente. Se tu questo farai, giovani, e vecchi T' onoreran, come divino in terra. Ecco che'l Capitanio delle genti Deposto ha l'ira, e scordasi le osses; Ed ancor tu, se la vorrai deporre, Harai la bella Elpidia per mogliera. Con tutto il Principato di Tarento: Che le ha mandato a dir, che venga a Roma. Daratti ancora dodici corfieri Veloci, e buoni, e sette belle ancelle Modeste, e che san far tele, e ricami; E manderatti appresso venti pezze Di drappo d'oro, e venti di velluto, Venti di rafi, e venti di damaschi, Di tabi venti, e venti d'ormifini, Ed una bella tavola d'argenti. Doppia di vafi, ed altrettanti d'oro. Che faran fopradote della moglie. Questo daratti, acciò che i sdegni, e l'ire Deponghi, e-torni alla città di Roma. Piglia adunque, fratel, sì cari doni, E vieni a liberar l'Italia oppressa:

Che folo acquisterai tutta la gloria. E se pur'il tuo cuor tanto è commosso, Che tu abbi in odio Belifario il grande, E i tanti doni fuoi; prendi la moglic, Che t'ama, e caro t'ha più, che se stessa: Abbi pietà de i tuoi diletti amici, Che fono in Roma, e che t'onoran tanto, Quanto onorar si può persona umana; Ed anco acquisterai fama immortale: Che quel rabbioso Turrismondo altero, Che non crede aver par fotto la Luna, Sarà dalle tue man battuto, e vinto. Rifpose l'animoso Corsamonte: Gentil Barone, e di supremo ingegno, Io vi vo' dir liberamente il vero. Nè vo'nasconder quel, ch'io non vo'sare; Perchè ho in odio colui, che dentr'al cuore Tiene una cosa, e nella lingua un'altra. Non credo mai, che Belifario vostro, Nè gli altri Cavalier, che fono in Roma. Faccian, ch'io prenda più la lor difefa: Ch' a me fur troppo indegnamente ingrati; Nè mi potrei fidar di lor promesse. Non vo'commemorar quel, che già feci Co i Vandali nell' Africa, e co i Perfi Nell'Asia; perch' io credo esser palese. Ch'io fui cagion delle vittorie grandi,

Ch'ebbe in quei luoghi il Correttor del Mondo, E dell'acquisto di quel gran tesoro. Che portò feco il Capitanio ingrato, Con Gelimero Re, dentr'a Bisanzo. È noto ancora a tutto quanto il stuolo. Che'l primo, che in Partenope discese, E che s'oppose a tutti quanti i Goti. Fu Corfamonte; onde Tebaldo uccife, E poscia uccise ancora il siero Erode, Con altri molti valorofi Duchi; E fu quel sol, che prese il gran castello, Ov' era la ricchezza di Tebaldo. E degli altri Signor di quei paesi: Eranvi ancora le matrone, e i figli Degli onorati Principi de i Goti, E la bella Cillennia, che fu scelta, E data in parte al Capitanio vostro. Ma che mi giova affaticarmi fempre, E starmi combattendo fra i nimici Col ferro in mano, e con la morte accanto. E senza speme aver di alcun vantaggio; Se dopo le fatiche, e i gran perigli Impedita mi vien la propria moglie, Che mi ricerca, e mi dimanda, e vuole? Il Capitanio ha la fua donna allato, E la bella Cillennia ancor gli è scelta, La quale ha data in guardia al fier Costanzo;

## DECIMOQUARTO. 171

E non ha cura degli altrui diletti, Nè de i commodi altrui : che chi sta bene Suol curar poco degli altrui difaggi. Ma s' io conduco al fin quel, ch' io maneggio, E se transcorro vinticinque giorni, Che qui convengo star, prima ch'io possa Cavare il fele a quel spietato vermo, E con quel fel fanar la bella Fada; Spero d'avere Elpidia per consorte, Ancor che Belifario me la vieti; Benchè piuttosto io voglio star senz'ella. Che conoscerla mai dalle sue mani. Dunque da me non speri alcuno ajuto; E lasci d'offerirmi i suoi gran doni . Che voi m'avete numerati: ch'io Non gli voglio accettar, se ben mi desse Tutto'l tefor, che mai possesse Roma, E che or possiede il Correttor del Mondo: Che non è dono il dono del nimico. Nè reca utilità, ma porta danno. Sicchè non aspettate il mio venire, Ma pensate fra voi di far disesa, E col vostro fortissimo Acquilino Uccider Tejo, e Turrismondo altero, E tor l'Italia dalle man de' Goti. Che come fornito ho questo negozio. Io voglio andare a dimorar tra i Sciti.

Nel mio paese, e col mio padre antice; E quivi menerò la cara moglie. S' io la racquisto, o prenderonne un'altra: Che non mi mancherà donna, ch' io voglia In quelle parti, con suprema dote. Ouivi starommi a trapassare il tempo, Senza patir travagli entr'alle guerre: Ch'io non voglio mai più per gente ingrata Porre a partito, o spender la mia vita, 'Che m'è più cara, che tesoro alcuno, Che fi possa trovar sopra la terra, E non è premio alcun, che la pareggi. Ben si può racquistare argento, ed oro. Quando è perduto, e pecore, ed armenti; Ma l'anima più mai non si racquista, Come esce una foi volta delle labbra. Tornate adunque a riferire ai vostri Signori, e Cavalier, che v' han mandati, Che penfino a trovar miglior configlio, Che falvi loro, e la città di Roma; Perciò che questo non può avere effetto. Così diss'egli; e quei Baron restaro Taciti, e muti, e si guardaro in fronte L'un l'altro, udita la risposta dura. Poi stando un poco, l'onorato Ciro Nettandosi le lagrime dal volto, Perchè temes l'asperrima ruina

Di tanti Duchi, e di si buona gente, Incominciò parlarli in questa forma: Poscia che tu non vuoi, fratel mio caro, Tornare in Roma ad ajutar gli amici, E liberarla dalla fiamma ardente, Che'l Re de' Goti gli apparecchia intorno: A che debbo gettar parole al vento? A che commemorar quel, che tuo padre In presenza del mio, ch' eran fratelli. Quando mandotti all'onorata Corte, Ti disse con dolcissime parole? Figliuol, più caro a me, che la mia vita, Or ch'io ti mando al Correttor del Mondo, Sopra ogni cosa ti consiglio, e priego. Che sempremai tu cerchi usar valore, E vincer di eccellenza ogni mortale. Così diceati quel famoso vecchio: Ma se tu lasci dominarti all'ira, Quale eccellenza harai, che non ti guasti? Lasciala adunque, e volgi la tua mente A si dolci preghiere, a tanti doni: Che'l Re del Cielo, e le sustanze eterne, Che governan quaggiù tutte le cose, Si volgon pur per facrifici, e prieghi: E quando un peccator gli chiede ajuto Pentito, e gramo de i commessi errori, Ei gli perdona, e lo riceve in grazia.

Tu fai pur, che le prece son figliuole Di Dio; ma perchè tengono i piè zoppi. Con la faccia rugofa, e gli occhi torti; Van tarde, e lente seguitando il danno, Il quale è forte, e giovane, e veloce, E facilmente le trapassa avanti. E va per tutte quante le contrade, Facendo offesa alle terrene genti; Ma le mifere prece gli van dietro Sempre assettando, e medicando i mali: Onde quel, che le ascolta, e gli ha rispetto, Da lor riceve giovamento, e bene; Ma s' alcun le dispregia, e non le accetta, Priegano il padre lor, che gli rimandi Il danno ancora a vendicar quell'onta. Adunque onora, Corfamonte, queste Figliuole eterne dell'eterno Giove, Acciò che a te più non ritorni il danne. Se'l Vicimperador dell'Occidente Non ti offeriya quell' immensi doni. Che ti ha commemorati il buon Trajano. Ma fosse ancora immansueto, ed aspro; Non direi già, che deponesti l'ira, Se ti pregassen ben tutti i Romani; Ma poi ch'egli è pentito del su'errore. E che t'appregia, e che t'onora tanto: Safesti troppo ed ostinato, e duro,

A non volerci dare alcuno ajuto. Vien dunque, frate, dove ognun ti chiama; Piglia questi bei doni, e questa gloria D'aver posta l'Esperia in libertade. Ma tu cortese, ed onorato Achille, Che sei la gentilezza della Corte, E le delizie della nostra etade. Priegalo ancora tu con prieghi ardenti; Che forse'l moyerai con tue parole. Rispose l'animoso Corsamonte: Fratel mio caro, io non ho alcun bisogno Di questi vostri preziosi doni, Nè dell' onor di Belisario il grande: Ch' a me basta l'onor, che Dio vuol darmi. Il qual mi durerà mentre ch'io viva, E forse ancor l'hard dopo la morte. Ben ti dirò queste parole sole, E tu le riporrai dentr'al tuo petto: Non mi turbar con lagrime la mente, Per far piacere a Belifario acerbo: Che non è ben, che essendo del mio fangue, Tu vogli accarezzar quel, che m'offende: Che noi devremmo aver gl'istessi amici. E gl'istessi nimici, e darci ajuto L'un l'altro: che così porta il devere. Però t'esorto a dimorar qui meco: Che come fana fia la bella Fada.

Andremo infieme ne i paesi nostri. A consolare i nostri afflitti padri. Allor foggiunse l'onorato Achille: Corfamonte gentil, tanto diletto, E tanto caro a me, quanto me stesso, Tu pur dovresti omai depor giù l'ira, E seguitare i cari tuoi compagni, Quando ti fan così supremo onore: E poi le nimicizie aver den fine, E non si deve mai farle immortali. Già s'è veduto alcuno, a chi il fratello È stato ucciso, o'l suo figliuol diletto. E poi gli ha fatto umanamente pace Senza volersi vendicar dell'onta: E tu per poche parolette avverse Non vuoi placarti, anzi più ognor t' induri, E come scoglio posto in mezzo l'onde, Stai sempre immoto alle percosse, e fermo. Il Vicimperador dell' Occidente, Che t'impedì, nè volse farti avere La tua diletta Elpidia per conforte. Or'è di ciò pentito, e vuol, che l'abbi, Con molti doni preziosi appresso; Ed ha mandato i principai Baroni, Che siano in Campo, e i più persetti amici. Che tu abbi in Roma, a far queste preghiere. E però non devresti mai lasciarli

# DECIMOQUARTO. 177

Spender la strada, e le parole indarno. Ed io, dolce fratel, di ciò ti priego Per quel verace amor, che tu mi porti: Deh non voler, che queste mie parole, E questi prieghi miei sian sparsi al vento; Ma fagli aver qualche amorevol pefo. Così gli disse il buon Duca d'Atene; E'l gran Duca di Scitia gli rispose: Fratel più caro a me, che la mia vita, Veggio, ch'hai detto drittamente il vero; Ma tant' è l'ira, che m'abbonda al cuore, Quando mi tornan quelle ingiurie a mente, Che mi fece Acquilino, e i fuoi compagni; E che trattommi Belisario il grande, Com'io fossi il più vil di tutto'l Campo; Che non posso scordarle, o porvi meta. Pur vo' pensarvi, e non hegare il tutto Ai miei diletti Principi, e fratelli. Direte adunque al Capitanio vostro, Ed agli altri Baron, che v'han mandati, Che quando passerà per queste parti La bella Principessa di Tarento, Mi farà motto; ed io, s'harò guarita L'onorata Plutina della vista, Venirò feco alla città di Roma. In questo mezzo stiansi entr' alle mura, Od escan fuor, come gli pare il meglio:

Che quindi non mi vo'partir senz'ella. Poi ch'ebbe detto Corsamonte ardito Quella risposta ferma, i dui Baroni; Senza più replicar parole indarno, Preser da lui commiato, e si partito; E fattisi menare i lor destrieri. Montarono a caval con l'arme indosso. Poi fi allacciaron gli elmi, e tolte in mano Le lance, s'avvior verso la porta; E così cavalcando, il terzo giorno Giunsero insieme alla città di Roma; E quivi scavalcati al gran palazzo, Subito andaro a Belifario il grande, Che si trovava allora entr' al Consiglio, Co i fuoi Baroni, e Cavalieri, intorno. Questi, come fur visti, e quinci, e quindi Fur falutati con parole dolci. Dopo i faluti, il Capitanio eccelfo Interrogò Trajano in quella forma: Gentil Barone, e di supremo ingegno, Che dice Corsamonte? vuol venire A darci ajuto, o pur ce'l niega, e ferba Ancor nel petto l'implacabil' ira? A cui rispose l' ottimo Trajano: Invitto Capitanio delle genti, Non credo mai, che venga a darci ajuto: Che tanta è l'ira, che gli abonda al cuore,

## DECIMOQUARTO: 179

Che non si può scordarla, o porvi meta. Ben dice di voler pensarvi sopra, Per non negare il tutto a i fuoi compagni; E quando passerà per quelle parti La bella Principessa di Tarento. Gli farà motto; e s'egli arà guarita L' onorata Plutina della vista. Venirà feco alla città di Roma. In questo mezzo state entr' alle mura, O fuori uscite, come a voi par meglio: Che quindi non si vuol partir senz'ella. Queste son le parole, ch'egli ha dette, Presente Ciro, ed il cortese Achille, E quell' Araldo, che con noi mandaste. Così disse Trajano; e ognun rimase Dopo il suo dire e tacito, e suspeso; Ma pur'alfin parlò Costanzo, e disse: Eccelfo Capitanio delle genti, Volesse Dio, che mai persona alcuna Non s'avesse mandata a Corsamonte. Nè sì bei doni mai gli aveste offerti: Che questo accrescerà senza misura La fua durezza, e la superbia grande, Che portò feco fuor del matern' alvo: Ma lascianlo or da canto, e venga, o resti. Allor combatterà, quando gli piaccia'. Attendiam pur gagliardi a far difesa,

#### 180 LIBRO

Finchè venga il foccorfo da Durazzo: Ch'uscirem poi con esso alla campagna; E'I primo esser vogl' io, che contra i Goti Combatta, e vada sempre inanzi agli altri. Cosi disse Costanzo, e ognun lodollo; Ma poi foggiunse il buon Conte d'Isaura: Illustre Capitan luce del Mondo, Non vo', che noi perdiam così la speme, Che non ritorni Corfamonte ancora. Poi che comincia commutarfi alquanto. Mandiamo un Cavalier verso Tarento. A dire a Elpidia, che gli faccia motto, Quand' ella venga alla città di Roma: Che fenza dubbio ne verrà con ella: Ch' amor ve'l menerà; ch' arà più forza In lui, che la speranza di Plutina. Laudo bene il parlar del buon Costanzo, Ch' attendiamo gagliardi a far difefa, Fin che venga il foccorso da Durazzo; Ma non devemo abandonar quest'altro. Dietro al parlar del buon Conte d'Isaura Il Capitan mandò verso Tarento Un Cavalier, ch' avea nome Giraldo, A dire a Elpidia ciò, che dovea fare, Quando veniva alla città di Roma. E fatto questo, sciosse il gran Consiglie, E ritornò ciascun verso l'albergo.

Mentre ch'in Roma s'attendeva a questo, Ermodoro, e Carin, che fur mandati A ritrovar' Elpidia entr'a Tarento, Quivi arrivaro il nono giorno appunto, Un poco avanti il tramontar del Sole; E scavalcati dentro al gran cortile Del fuperbo palazzo, indi faliro Le larghe scale, ed arrivaro in sala. Quivi trovaron sei fanciulli onesti. Che parcan messaggier del Paradiso, Sotto'l governo di dui gran vecchioni, Che stavano in un canto ivi a sedere. Ma come giunser quei Baroni all' uscio Di quella grande, ed onorevol fala, Dui paggi, di quei sei, gli andaro incontra, E riverentemente addimandaro: Chi fiete voi, Signori? onde venite? Che cosa dimandate in questo albergo? Ed Ermodoro con parlar foave Diffe: Noi fiam dui Cavalier Romani, Che 'l Vicimperador dell' Occidente Ha quì mandati alla Signora vostra; Onde noi disiam parlar con ella. Come udir' questo, quelli accorti paggi Riferiro ogni cofa ai lor vecchioni, I quai fubitamente gli mandaro A far quella ambafciata alla lor donna;

Poi se n'andaro umanamente appresso Ai dui Baroni, e con parole dolci Gli intertenian fino al tornar de i paggi, Che venner tosto fuor con la risposta: E quivi alzate le portière adorne, Differo: Entrate dentro, almi Signori; Ond'essi posti in mezzo di quei vecchi, Passaro una anticamera, ed entraro In un fuperbo, ed onorato albergo. Quivi trovaro Elpidia, che si stava Con le donzelle sue senza ornamento, Intenta ad ordinar certi ricami; Ma come venir vidde i dui Baroni, Si levò ritta, e le cadder di grembo Perle da ricamare, e argenti, ed ori, Che furo accolte poi dalle donzelle. Onde fattafi incontra a quei Signori, Con molta gentilezza gli raccolfe; Poi fattigli scder presso al suo seggio, Si stava ad aspettar la lor proposta, La qual fece Ermodoro in questa forma: Leggiadrissima, faggia, alma Signora, Che siete un specchio d'onestade in terra, Il Vicimperator dell'Occidente Ci ha qui mandati alla presenza vostra, A farvi noto, com'egli ha disposto Di darvi Corsamonte per marito;

Ed ha mandato a rivocarlo in Roma. E pensa, che verrà senza dimora, Perciocchè v'ama, e che desia vedervi. Ma primamente vuol, che voi fappiate, Che tutto quel, che fu tardato allora, Quando Favenzo venne a dimandarli, Che vi volesse dar questo consorte; Non fu per disturbar si belle nozze, Ma fu per dare esempio all' altra gente, Ch'ubbidifca i fuoi Capi, e non si ponga-Con l'arme in mano a scompigliare il stuolo. Dunque v'esorta, e vi dimanda, e priega, Che grave non vi sia venirvi a Roma Subitamente, acciò che dar si possa Effetto quivi al matrimonio vostro. Questo disse Ermodoro; e la donzella Si stette alquanto tacita, e suspesa; E come spesso fa colui, ch' ascolta Cofa, che molto gli diletta, e piace. Ma per qualche timore, o per vergogna Non ardifce a mostrar ciò, che disia; Così la vaga giovinetta allora Donnescamente gli occhi a terra fisse, E poscia gli rispose in questa forma: Gentil Barone, alla dimanda vostra Non si può dar sì subita risposta; Ma congregato, ch' i'abbia il mio Configlio,

### 184 LIBRO

Ed udito il parer della mia Terra, Rifponderò cortesemente a voi. In questo mezzo andate a riposarvi: Che domattina arete la risposta. Così diss'ella, e si voltò a Surento, Ch'er'un de i vecchi, che trovaro in fala, Quando montor' le scale i dui Baroni; E disse a lui: Surento, andate a basso Con questi degni Cavalier Romani, E dateli le stanze della loggia, Che vagheggia il giardin vicino al mare; E fateli quei vezzi, e quelli onori, Che si farebbe alla persona nostra. Udito questo, quindi si partiro, E con la compagnia del buon Surento Andaro a basso alle ordinate stanze. E prima il Cavalier fece aver cura De i lor destrieri, e poner poi la mensa, Per dar principio alla futura cena. Ma come il buon fescalco in sala giunse Con le vivande, quelli accorti paggi Gli dier l'acqua alle man con un bel vaso, Che parea d'or fopra un bacil d'argento, Ed alla ricca mensa gli assettaro; Ove fur poste poi di tempo in tempo Buone vivande, e preziofi vini; In cui per satisfare a quel disio,

Che Natura ci da, poser le mani. Poiche la fete, e l'importuna fame Fur rintuzzate, quindi fi levaro, E non molto dapoi n' andaro a letto, Per riposarsi fin' alla mattina. Ma non fece così la bella donna. Che prender non potea riposo alcuno; Ma tosto, come fu rimasa sola Nella sua stanza, a passeggiar si pose, E molto allegra di sì cara nuova. Non sapea seco ritrovare il modo. Come propor dovesse entr'al Consiglio Il bel pensier del Capitanio eccelso; Però fece chiamare il buon Favenzo. E tutta gli narrò quella ambasciata Di Belisario, e chieseli consiglio. A cui Favenzo disse in questa forma: Diletta, e cara mia Signora, e figlia, Lodar vo'prima il Re dell'Universo, Ch'ha posto in cuore a Belisario il grande Di dare effetto a così belle nozze; Dapoi, vedendo sciolto ogni suo dubbio Sì ben, ch' egli ha mandato a dimandarvi, Parmi ch' andiate a lui senza dimora. E non vi muova, perchè il Re de' Goti Si truovi esfere a Campo intorno a Roma Con infiniti Cavalieri, e fanti;

Perchè potremo andar fin'a Marino Sicuramente, e senza alcun periglio: Che accampati non fon da quella parte. E quindi a Roma poi son dieci miglia. Ove ci manderan sì fatta fcorta, Che tema non arem d'alcun'oltraggio. Poi sendo questo matrimonio santo La gloria, e la ventura del paese. E la felicità di vostr' Altezza: Non è da fare in ciò tardanza alcuna: Ch'alla felicità fi deve andare Per entr'all' onde, e per le fiamme ardenti. Queste parole accorte di Favenzo, E l'amore, e'l difio della donzella Fecero andar da parte ogni timore. Che nel cuor feminil potesse entrare: E poservi un disio d'andare a Roma, Tal che più non potea pensare ad altro. Onde lasciando gir Favenzo a casa. Nella camera fua fola fi chiufe. E poco stando poi se n'andò a letto. E senza mai potere apprender sonno. Stava gioconda ad aspettare il giorno. Ma come venne fuor la bella Aurora A rimenare il di fopra la terra, Fu convocato entr'al Ducal palazzo Ogni buon Cittadin, ch'era in Tarento:

Ed ella uscì della sua vaga stanza, Che parea un nuovo Sol disceso in terra Per dar splendore a tutta quella gente. Poi come aggiunfe al capo della fala, Ov'era acconcio un tribunale adorno. Vi fall fopra con gentil fembiante, Con gli occhi bassi, e non guardava attorno. Allor Favenzo, che le stava a lato, Si levò ritto, e disse este parole: Valorofi, prudenti, almi Signori, Gloria, ed appoggio del paese nostro. La bella Principessa di Tarento Per configlio di voi, come sapete, Dopo l'acerba morte di suo padre, Che fu tradito da i superbi Goti, Andò con molti Cavalieri eletti Al Vicimperator dell'Occidente, Nell'arbitrio del qual ripose tutto Il Stato, e se medesma; perchè certo Non avea contra i Goti altro riparo: A cui s'offerse prender per marito Quel, ch'ei le desse, c d'onorarlo molto. Se ben fosse il più vil di tutto'l stuolo. Ma quel gran Capitanio ha terminato Di darli Corsamonte per marito, Duca di Scitia, uom di valore immenso. Il qual di nobiltà, bellezza, e grado

Trapassa ogni Signor di quella Corte. Ed è il miglior guerrier, che porti lancia; Onde farà falubre al popol tutto. Questi fu quel, ch'uccise il sier Tebaldo. E fece la vendetta di Galeso. Di che debbiam levar le mani al Cielo. Or, per far questo, il Capitanio invitto Ha quì mandato a farci noto, ch'ella Sen' debbia gir subitamente a Roma: Che vuol far'ivi queste belle nozze. E noi, per adempir ciò, ch'ei comanda, Ci partirem di quest'alma Cittade, Prima ch'appara in ciel la terza Aurora; E lascieremo il provido Numistro Qui per governator, fin che si torni; E voi, Signori, appresso arete cura Di conservarci ben questa Cittade. Così parlò Favenzo, e gli altri tutti Gli affentiron con atti, e con parole; Onde il Configlio allora si disciolse. Ed Elpidia tornò nelle sue stanze. Poi chiamar fece i Cavalier Romani. E disse lor, sicome era contenta Di dipartirsi dopo il terzo giorno, Ed ir con essi alla città di Roma. Per ubidire al Capitanio eccelfo. Mentre che si facean questi negozi,

# DECIMOQUARTO. 189

E che la Principessa di Tarento Si preparava lieta al fuo viaggio; Il popolo Roman, che non er'uso A provare i disconci della guerra', E vigilar la notte intorno ai muri, E che patia di vittuarie, e d'acque, Di bagni, di delizie, ed avea tema Di non cadere in man de i suoi nimici; Si ragunaro unitamente insieme, E se n'andaro a Belisario il grande, Il qual si ritrovava in mezz'al Foro, E volea ritornar dentr'al palazzo: E quivi un Senator, ch'era nomato Servilio, disse a lui quette parole: Signor, noi semo in un periglio grande, Perchè i nimici son molto potenti, Ed è nelle lor man tutto'l paese: Uccidon gli animali, arden le case, Sforzan le donne, e prendeno i fanciulli, E mandano per terra arbori, e piante; E non è alcun, ch'ardifca d'uscir fuori Per liberarci da sì gran ruina. Ed han ragion, poi che n la prima uscita I Goti fer di lor sì mal governo: Che mai non fuole un'uom prudente, e faggio Cader due volte in un medesmo errore. Or poi che i vostri Cavalieri armati

## 190 LIBRO

Si stanno a riposar dentr' alle case, E consumar l'altre sustanzie nostre: Trovate a questi mali omai compenso. Certamente, Signor, fu grande ardire Il vostro, e quasi fuor d'ogni ragione, A venir qui con così poca gente, Per cacciar tanta quantità di Goti, Uomini arditi, e bellicofi, e forti. Talchè, se prenderan questa Cittade, La lascieranno desolata, ed arsa. E certo non potrà tenersi molto Tempo, perciò che gli han levate l'acque. E non ha quasi vittuaria dentro. Adunque provedete a tanti mali: Che non può feguitar la fua ruina. Che non v'incorra la ruina vostra. Così parlò Servilio, a cui rispose Il Capitanio con parole umane: Diletto, e fido mio popul di Roma, Non vi fmarrite, perchè voi veggiate Qualche cosa contraria ai pensier vostri: Che questi sono i frutti della guerra; Ma prestamente volteransi in modo, Che sarete di lor quasi contenti; Perciocche non può l'uomo esser felice. Nè aver piacer' alcun, che gli diletti, S'ei non è fano, e in libertà non vive.

## DECIMOQUARTO. 191

Dunque alla libertà si deve andare Per entro i ferri, e per le fiamme ardenti. Ed io, per darvi ancor maggior speranza Di trarvi fuor di servitute amara, Vi fo faper, che'l Correttor del Mondo Ha già spedito il callido Narsete Con tanta vettovaglia, e tanta gente. Che noi potremo uscire alla campagna, E voi con abbondanza, e con quiete Ve ne starete a dar piacere in Roma. E detto questo, gli mostrò la carta. Che'l fommo Imperador gli avea mandata. Ov'eran scritti tutti quelli avvisi, Che porfe agli occhi lor molto piacere; Onde rimafe ognun queto, e contento, Salvo che folo Anticalo fremeva, Ch'era di fangue affai famofo, e chiaro, Ma di parole inordinate, e molte, E poco riputate dalla gente. Questi era il più brutt'uom, che fosse in Roma, Guercio, e fottil di gambe, e le sue spalle Gobbe pareano quafi arco del petto. Ch' era ristretto, e concavo nel mezzo; E sopra quelle avea la testa acuta Conspersa di capelli corti, e rari, Con una faccia lenticchiofa, e magra. Questi era nimicissimo del Papa,

E di ciascun, ch'avea governo in Roma, E sempre era contrario ai lor pareri; Onde s'oppose a Belisario il grande, Dicendo a lui parole aspre, e villane, Ch'a tutto il popol mosse acerbo sdegno: Che cosa, Capitanio, or vi bisogna? Dicea, ch' avete i vostri alberghi pieni D'oro, e d'argente, e di leggiadre ninfe, E d'altre robbe preziose, e care, Che furon guadagnate in questa guerra? E fazia ancor non è l'ingorda voglia Vostra, che ne vorebbe aver dell'altre, Col strazio, e la ruina del paese; E poscia dispiegar le vele al vento, Carche del nostr' aver, verso Durazzo. O misere Romane, e non Romani, Che si poco guardate al vostro bene, Date questa Cittate al Re de' Goti, Che tosto vi trarrà di tanti mali; E vedrem poi ciò, che faran costoro, Con le lor poche, e mal composte genti, Che fono ancor più deboli, dapoi Ch'han privo Corfamonte della moglie, Ch' era il miglior guerrier, che fosse in Campo; Ond'ei partissi, e ci ha lasciati in preda Più de gli amici assai, che de i nimici. Ma quei fu troppo buon: ch'allora forse

Areste fatto a noi l'ultimo danno. Così parlava' Anticalo, mordendo L'eccelfo Capitanio delle genti. Onde se gli se presso il buon Trajano Con fguardo torto, e poi così gli disse: Anticalo, non dir queste sciocchezze Del tuo Signor: frena l'ardita lingua, Ch' ha voce acuta, ma pensier leggieri. Tu sei pur' il da men, che viva in Roma; E parli al Capitan come a un tuo pare, Dicendoli parole aspre, e moleste, Che son piene d'ingiurie, e di menzogne. S' io ti vedrò mai più sì audace, e folle, Com'ora esser ti vedo in questo luoco, Io ti dispoglierò tutte le veste, E poi ti manderò piangendo ignudo Verso l'albergo tuo carco di piaghe. Così disse Trajano, e poi menolli Col fcettro suo, che si troyava in mano, Sopra la schiena, e su le curve spalle; Ond'ei piegossi, e gli cadder dagli occhi Lagrime salse, e sotto l'empia serza Le battiture acerbe si gonfiaro; Ed ei dolente rifguardando intorno, Si nettava la faccia con un piglio, Che mosse riso a tutta quella gente, Quantunque fosse sconsolata, e mesta;

Onde alcun de i foldati, ch'eran' ivi, Disse, parlando a quel, che gli era appresso: Veramente Trajan fatto ha più volte In questa grave, e perigliofa impresa Gran bene, e col configlio, e con la spada; Ma non fece giammai cofa migliore, Che troncar l'empie ciance di costui. Ben forse non sarà tanto protegyo Per l'avvenir, ch'un'altra volta dica Parole ingiuriose ai suoi maggiori. Così dicea la turba de i foldati; Ma poi Sulmonio udendo le querele Dell'onorato popolo di Roma, Mando subitamente un suo cugino, Che si nomava Erronio, a far palese Questa sedizion della Cittade, E quei parlari al Principe Burgenzo, Com' era stato l'ordine tra loro. Erronio adunque si parti da Roma, E fingendo d' andar verfo Belletri. Andò la notte al Campo de i nimici, E co'fuoi contrafegni fu condotto Al Padiglion d' Argalto, e di Burgenzo, A cui poscia narrò tutta la cosa; Ond'essi lo menaro al Re de' Goti. A cui gli fecion dir di punto in punto Tutti quei parlamenti de i Romani;

## DECIMOQUARTO. 195

Da i quali il Re, ch' avea fagace ingegno, Subitamente nel suo cuor comprese. Che'l popolo era fazio della guerra. Però fece chiamar tutti i Baroni Al fuo Configlio, e disse in questa forma: Signori illustri, e Cavalieri eletti, Sappiate, come Belifario il grande Rinchiuso sta nella città di Roma Con poca vittuaria, e manco gente; Nè pensa più d'uscirsi alla campagna. E credo ancor, ch' ei sia pentito, e gramo D'esser venuto a stimular le vespe, E ch'abbia desiderio di partirsi. Avanti che la fame indi lo cacci. E certo lo faria, se non temesse, D' effer' offeso dalle nostre forze; Perchè il popol di Roma è mal contento, E di lui molto si lamenta, e duolsi, \* Che l'abbia posto in quest'aspro periglio Con la su'audacia, e con le sue promesse; Ed ha deposto la speranza prima Di poter'esser più da lui difeso: Che mal può propulsar gli altrui perigli, Chi non ha forza d'ajutar se stesso. Io, perchè sempre fui di questa mente, Ch' alcun non deggia opponersi alla suga De' suoi nimici, ed ingombrarli i passi:

Che non è vista all'uom tanto suave, Quanto'l veder la fuga del nimico; Però voglio, che Salio, ed Unigasto, E Gauro, e Dociran vadan'a Roma A dire a Belifario, ch'io contento, Che possa a suo piacer partirsi quindi, Con le persone, e con le robbe falve: Ch' io non vo' feguitar come nimici Color, che s'apparecchian di pentirsi. Diranno ancora al gran popol di Roma. Che può tornar fotto l'Imperio nostro Sicuro, e falvo, co i primieri patti. Com'ebbe dette il Re queste parole, Sciolfe il Configlio, e mandò verso Roma Quei quattro Ambasciador, ch'avea proposti; I quai fi dipartir' fenza tardanza, Ed arrivati alla Salaria porta, Ch'era ferrata, dissero a coloro, Che viddero alla guardia delle torri: Noi siamo Ambasciador, che'l Re de' Goti Ha quì mandati al Capitanio vostro: Piacciavi d'introdurci entr'alle mura, E di menarci all'alta fua presenza. Lucillo, udendo questo, gli rispose: Non vi sia grave l'aspettare alquanto: Che tosto tornerò con la risposta; E poscia andò correndo al Capitano,

### DECIMOQUARTO: 197

E gli fe nota la venuta loro; Onde fece introdurli, e con difio Si pose ad aspettar la lor proposta. Ed essi giunti a Belisario il grande, Lo falutor' cortefemente, e poi Cominciò Salio a dir queste parole: Color, che poser primamente i nomi Alle virtuti, e vizi de i mortali, L'audacia separor' dalla fortezza: Che se ben pajono una cosa istessa, Sono però tra se molto diversi: Che l'una merta laude, e l'altra biasmo. Ma qual di quelle due v'abbia condotto A pigliar tale impresa, esser può chiaro A chi con mente sana le risguarda; Perchè, se vi guidasse la fortezza, Combattereste arditamente nosco. Che v'aspettiamo armati fulla sella; Ma se l'audacia poi v'ha qui condotti, Forse che tosto vi farem pentire: Che spesse volte in mezzo delle guerre Colui si pente, ch'al principio corse Con poco fondamento a cominciarle. A che più le miserie de i Romani Menate a lungo, e gli levate i beni Per debolezza delle vostre forze, Che Teodorico a lor fempre lasciolli?

Ma se per caso voi pentiti soste D'effer'in Roma senza alcun soccorso, E difiaste di partirvi quinci; Sarem contenti di lasciarvi andare Con le persone, e con le robbe salve, Liberi, e fenza farvi alcun' oltraggio: Che'l nostro Re non suol mai far vendetta Contra quel, che si pente averlo offeso. Poi dal famoso popolo di Roma Vorrei saper, di che di noi si dolse, E di che lamentossi allora, quando Tradiro i Goti, e se medesmi insieme. Pur la benignità, che per l'adietro Provata avete dalla nostra gente. Potrete ancor' aver, se voi vorrete Per l'avvenir tornare al nostro Impero. Così parlò l' Ambasciador de' Goti, A cui rispose Belisario il grande: L'arrogante parlar, ch'avete fatto, Non mi reca nel petto alcun timore; Perchè si veggon rare volte dirsi Parole acerbe, e farsi acerbi fatti: Che suel far poco, chi minaccia molto. Io poi non tratto l'opre della guerra Secondo il consultar de i miei nimici: Che sempre quel, ch' al mi' avversario piace, Penso, ch'a me non giovi, anzi m'offenda.

## DECIMOQUARTO. 199

Ben'ardirò di dir, ch'ancor fia tempo, Che aremo ad abbassare il vostro orgoglio; E non arete felva, che v'afconda, Nè troverete in terra alcun ricetto. Noi siam venuti alla città di Roma. Si come a luogo nostro, e non d'altrui. Ma voi ben fate, come fanno i ladri, Ch' avendo tolta già la robba ad altri. Poi ch'ella è stata resa al suo Signore. Contra l'ingiusto desiderio vostro, Vi travagliate di volerla ancora. Or'io vi dico, se speranza avete Di prender Roma, sol perch' io mi parta Fuora di quella e l'abbandoni, e lasci; Voi y'ingannate di dannoso errore: Che non la lascierò, se non desonto. Così rispose il Capitanio eccelso; E'l Senato Roman non disse nulla . Se ben di tradimento era notato; Perch'avea tema delle lor minaccie. Onde Fidelio, uom simile agli antichi Di valore, e d'ardir, guardando in vise Tutti quei Senator, che parean muti, S' empì di sdegno, e sorridendo disse : O gente Gota di leggier configlio, E di parole assai senza prudenza. Voi vi pensate col brayar, ch' avete

## 200 LIBRO XIV.

Fatto al conspetto di si gran Signori. Esterrefare il buon popol di Roma, Ch'un tempo dominò tutta la Terra. Noi non avem di voi timore alcuno. Nè v'abbiam fatto tradimento, o fallo, Come voi falsamente avete detto; E vogliol mantener con l'arme in mano. Così parlò Fidelio; e dopo questo Gli Ambasciador de i Goti si partiro, Tutti confusi; e ritornati al vallo, Dissero al lor Signor queste parole: Signore eccelfo, e di valore immenfo. Noi semo stati alla città di Roma, Ed avem detto a Belisario il grande Tutto quel, ch'ordinò la vostra Altezza; Ed ei risposto ci ha con grande ardire, Che non si vuol partir di quella Terra. Nè mai la vuol lasciar, se non desonto: Però vi dico, che speriamo indarno, Ch'ei l'abbandoni; e se vorrem pigliarla Per forza di battaglia, o per assedio. Ci spenderemo affai fatiche, e sangue: Perch' io gli veggio ardenti alla difefa.

Fine del Libre Decimoquarto.

## BREERERERERERERERE

## LIBRO XV.

## DELL' ITALIA LIBERATA DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

Cassa expression and a series of the series

Combatte il quintodecimo le mura.

Come fu nota all'empio Re de'Goti L'onorata risposta de' Romani. Depose la primiera. sua speranza, Che dovessen fuggir verso Durazzo; Onde ordinò di dar crudel battaglia In molte parti alle Romane mura, Credendole pigliar per forza d'arme; E fece preparar sei milia scale, E torri, e vigne, e musculi, ed arieti, E baliste, e testugini, ed onagri; E preparare ben tutte le cose, Che fan bisogno a dar battaglia ai muri, Con copia innumerabil di sarmenti, Per poter poi con essi empier le fosse; Il che si fece in venti giorni appunto, Dal dì, che combattero a Ponte Molle.

Come poi venne la ventuna Aurora, Cor, la fronte di rose, e co i piè d'oro, I! Re de' Goti si levò dal letto, E si vesti delle sue lucid' arme. Poi fece, che i tamburri, e che le trombe Sonaro a un tempo in tutti sette i valli; Onde s'armò quella feroce gente, E ratto fe n'andò verso'l vessillo Del Re, co i Duci, e i Capitani avanti. E'l Re, come gli vide a lui venire, Sali fopra Diffico fuo cavallo. D'aspetto acerbo, e di colore oscuro. E diffe verfo Turrifmondo altero: Andiamo, Cavaliere, a prender Roma: Che forse quei, che vi son posti a guardia, Non faran contra noi molta difefa. E Turrismondo a lui: Signor mio caro, Faccian difesa pur, quanta che sanno: Ch'io spero di pigliarla in questo giorno. Ed al dispetto loro arderla tutta. Così diss' egli; e'l Re con molto ardire. E con Argalto, e Totila, e Bisandro, E Tejo, ed Aldibaldo, ed Unigasto Se n'andò verso la Salaria porta-Con tanta gente, che copria'l terreno. E come schiera di palustri cigni, O d'oche, o gru, che stan lungo il Caistro,

E volan quinci, e quindi, e poi cridando. S'affidon fopra quello erbofo prato, Che dalle voci lor tutto rimbomba; Così la gente Gota, uscendo fuori. De i sette valli, andava inverso Roma Cridando, che facea tremar la terra. Nè Primavera ha tanti fiori, e frondi, Nel tempo, che vuol' ir verso l'Estate; Nè tanta moltitudine di mosche Trovossi insieme mai dentr'alle mandre Di numerofi armenti, allor che i vafi Sono conspersi di copioso latte; Quant'era quell'Esercito de i Goti. Dall'altra parte il popolo di Roma S'apparecchiava cauto alle difese, E stava proveduto in su le mura, Vedendo-contra se tanta possanza. E come quando un nuvolo si mostra D'aspetto orrendo, e di colore oscuro, Che fa per l'aere paventoso bombo, Tal che le genti fan fonar le squille, E'l pastorel, che di tal vista teme, Se ne va intorno i paschi, e poi conduce In qualche speco il suo lanoso armento, Per fuggir quell' asperrima tempesta; Così facea quel Capitanio eccelfo, Andando intorno intorno alla Cittade.

E ponendo i foldati entr' alle torri, Donde potessen far maggior difefa. Ed oltra questo ancor tra merlo, e merlo Fece andar gente, e saettami, e fuochi, Per meglio propulsar tanto periglio; Ed ei con l'arco, e le faette al fianco. Si stava ritto in piè sopra una torre, Che quasi tocca la Salaria porta; E parea proprio il figlio di Latona, Allor che spense la Tantalea prole, Di che nel monte Sipilo ancor piagne L'afflitta madre lor conversa in pietra. I fieri Goti poi con torri armate, Ed altre molte machine murali, Tratte da validisimi giuvenchi, S'avvicinaro alle profonde fosse: E tre buon Cavalieri aveano avanti. Belambro, Folderico, e'l gran Rimaspo, Ch'ha cuor di drago, e membra di gigante, Il qual parea che minacciasse al Cielo. Questi facean gettar farmenti, e legni Nell' ampio fosso con prestezza immensa, Per agguagliar quel cavamento al piano. Allora il Capitanio delle genti Sorrife, e rifguardando i fuoi Romani, Diffe con fronte allegra este parole : Nessun di voi non spenda una faetta,

Ne getti un'asta, o faccia alcuna offefa Ai nostri acerbi, e persidi nimici; Ma stiasi ad aspettar ciò, ch' io comandi. Poi, come leverò quel gran vessillo Di rafo cremesin fregiato d'oro, Ch' ho qui da canto, e foneran le trombe; Ciascun si sforzi di ferirli a prova. Ouesto diss'egli; e'l populazzo, ignaro Dell' alta sua virtù, si dolea molto, Ch'ei non lasciasse offendere i nimici. Ma Belifario al fuo fortiffim' areo Impose una acutissima faetta, E tirò forte la robusta corda Con la possente man fin' all' orecchia. Poi la fece calar verso Belambro, E colsel drittamente nella gola. In quel meato, che conduce i spirti; Onde cadéo fubitamente morto. Quando 'l popol Roman vide il bel colpo Del Vicimperador dell' Occidente. Ben si pensò d'aver vinta la guerra; Onde cridò con paventofa voce: O gente Gota, di leggier configlio. Di poca forza, e d'animo di cervo, Mai non arete la città di Roma, Come sperate voi, per forza d'arme: Ma resterete morti sopra il piano,

Come fatt'ha quel Capitanio vostro, Che ruppe i nostri amplissimi acquedutti, Di che l'appaga la fentenza eterna. Dietro a quel lieto augurio de i Romani, Il Capitanio ancor pose sull'arco Un'altra validissima faetta, E colfe parimente nella gola Il gran Rimaspo, e fello andare a morte; E parve nel cadere un'alta pioppa, Frondofa, e verde, e di groffezza immensa, Che fu nutrita fulla riva d' Arno, E poi sforzata dal furor de' venti Si sbarba, e cadesin acqua, e fa falirla In alto, e ribombar le rive intorno. Tal parve nel cadere il gran Rimaspo; Onde'l popol Roman tant'altamente Cridò, ch'una colomba, che volava Per l'aria fopra le Romane mura, Venne per quella voce a terra morta; E Folderico, quando avanti i piedi Giacer fi vide quel gigante altero, Tutto smarrito volsesi a fuggire; Ma Belifario prestamente il colfe Con un' altra factta nella nuca. Che gli passò tutto'l robusto collo, E gli uscì fuor davanti in sommo al petto; Ond' anch'ei-giacque morto apprello gli altri.

Allora il Capitanio alzò il vessilo Di raso cremesino, e sonar sece Il suon cruento dell'orribil trombe, Che fuol con esso spaventar le genti. Come Nicandra, giovinetta eccelfa, Vide il vestillo, e l'oricalco udio. Tirò il grand'arco verso quelle torri Di legno, tratte dagli armenti Goti, E colse in mezzo'l petto il fier Caloro. Che fu figliuol di Ragnaro bastardo, E di Leonora. Questa era donzella D'Alvergola fua madre, e questa giacque Con lui secretamente, e parturigli Il bel Caloro poi press'al Ticino; Il qual venne col padre a questa guerra. E se ne stava sopra una gran torre, Cridando morte, e minacciando a Roma D'arderla prima, e poi spianarla tutta: Ma quel colpo crudel mancar gli fece-Le parole, e'l bravare, e cadde in terra. Come fa un corbo, che sopra un grand'olmo Cracchia; s'un buon' arcier gli paffa il petto, Subito cade con ruina a basso; Così cadeo quel Goto a terra morto; Onde l'ardita giovinetta disse: Spiana or, se puoi, che sei ridotto al piano, L'onorata Regina delle terre.

E non contenta di quel colpo folo, Uccife Balaustro, e Parpignano; Talchè fece allegrar tutti i soldati. A cui l'eccelfo Capitanio disse: Vergine bella, e di supremo ardire, Questi son colpi generosi, e degni-D'ogni gran laude, e d'ogni estremo onore. Seguite pur così: che arem vittoria, Che quasi sempre vien dietro al valore. Ma voi, diletto mio popol di Roma, Ferite i buoi, con quelli altri giumenti, Che fon posti a tirar machine, e torri D'altezza equali a queste nostre mura; Perciò che senza buoi staranno immote, Nè qui potranno approsimarsi al muro; Nè da lunge son' atte a farci offesa. Com' ebbe detto questo, il popol tutto Posen su gli archi lor molte saette, E le lasciaro andar verso gli armenti. E come quando un vento a terra spinge Grossa gragnuola e valida tempesta. Che rompe, e guasta le mature biade, E spoglia delle frondi arbori, e piante; Così pareano allor quelle faette, Ch'uscian di man degli ottimi Romani, Ch'a terra ne mandor' tutti i giumenti, Che conducean le machine murali.

Il che vedendo Vitige, percosse Con la man destra la sua destra coscia; E poi dolente, e sospirando disse: Perchè, padre del Ciel, così m'inganni? E perchè fai, che le fatiche nostre In far si belle machine, e si grandi, Sian state vane, e via gettate al vento? Certo pensai con esse prender Roma: Or muover non si ponno; e quei Romani Stan su le mura come vespe, ed api, Che fremen circa le spumose stanze, E fan di chi le offende aspra vendetta. Ma pur voglio tentare un'altra via: Perchè quando una cosa non succede Per una strada, è ben cercarne un'altra. E detto questo, poi chiamò Bisandro, Argalto, ed Aldibaldo, e disse loro: Voi starete, Signori, in questo luoco Con tutta questa gente, ch'io vi lasso; Nè vo', che voi facciate dare assalto Da questo canto alle Romane mura; Ma ben sempre farete esser faette Su gli archi, e faettar verfo la torre, Ove dimora Belifario il grande, Perch'ei non abbia mai riposo alcuno. E così detto, quindi si partio, E ratto se n'andò con molta gente

#### LI BRO

Verso porta Esquilina, ov'era un luoco, Ch'allora lo chiamavano il vivaro, Ma a questi tempi si potria dir barco: Ch'ivi foleano star leoni, ed orsi, Cinghiali, e pardi, ed altre orribil fiere, Ch' eran serbate per teatri, e feste. Ouivi mandato avea nel far del giorno Vitige alcune machine da guerra; E subito che giunse in quella parte, Dispose darli una battaglia orrenda Con la sua forte, e numerosa gente; Onde fonaron le terribil trombe, E cominciaro andar cridori al cielo. I Goti poi tutti raccolti insieme Sotto la lor testudine de i scudi, Chi di lor s'affrettava empier le fosse, E chi con scale superare il muro Da quella parte, ov'era men difeso. Dall'altro canto gli ottimi Romani, Con aste ferme, e con veruti, e pili, Stavan molto animofi alla difefa: Ma quelli acerbi, e furibondi Goti, Eran per far gran danno in quella parte. Se i buon Romani con destrezza, e forza Raccolti insieme non volgeano un fasso Di peso estremo, e di grossezza immensa, Che cadde, ov'era più la gente folta,

E franse i scudi, e sece andare a terra Molte persone sanguinose, e morte. Il che vedendo l'altra gente Gota. Giudico, ch'era meglio il star lontana, E quindi faettar faette, e dardi. Quando comprese Magno in quella parte Esser venuti tutti quanti i Goți Per pigliar quindi la città di Roma. Chiamò Peranio, e disse este parole: Ite, Peranio, al Capitanio eccelfo: Narrateli il periglio, in che noi semo. E pregatelo affai per mie parole. Che voglia venir tosto a darci ajuto: Che qui si truova il pondo della guerra. E'l muro è molto basso, e mal sicuro. E noi siam pochi; ond' è periglio estremo. Che non ci mandin tutti quanti a morte, E quindi piglien poi questa Cittade. Peranio, com'udì quell'ambasciata. Partissi, e non fu lento a referirla Subitamente al Capitanio eletto: Ed anco il Capitan, come la întese, Non stette quivi a far molta dimora; Ma chiamati Acquilino, e'l buon Trajano, Che la porta Pinciana in guardia avea. · Come Acquilin quella di Santa Agnesa, Ch'era a man destra, e l'altra era a sinistra.

Gli disse con pochissime parole: Baroni eccelfi, io vo' lasciarvi il carco. Di fare in vece mia questa difesa. Che la farete con ardire, e fenno: Ch'io voglio andare all'onorato Magno, Che con instanzia grande mi dimanda. Così diss'egli, e quindi si partio, Con molta gente valorofa dietro, Allegro, e nell'andar pronto, e leggiero. Come il caval, ch'è stato entr'alla stalla Con abondanza di quiete, e d'orzo. Poi che frange il capestro, indi si parte, E con la testa alzata, e con le chiome Sopra gli umeri suoi diffuse al vento. Nitrisce, e grida, e corre verso 'l fiume, Ov'egli è avezzo di lavarsi, e bere; E vago, e lieto della fua bellezza. Sì leggiermente le genocchia inalza Per entro'l piano, e per gli usati paschi. Ch'appena tocca con le piante il fuolo; Così venia quel Capitanio eccelfo: E come giunse alla battaglia orrenda. Se n' andò a Magno, e disse este parole: Eccomi qui, Signor: non vi smarrite Per questo grave, e perigliofo affalto: Siate animoso pur: che non si vince Alcua periglio mai senza periglio.

Poi ratto se n' andò per tutti i luochi, Ed esortava ognuno a far difesa, O con dolci parole, o con amare; Amare, quando alcun vedea ritrarsi In dietro da i perigli della guerra; E dolci, quando poi diceva agli altri: Cari Romani miei, venuto è il tempo, Che gli animosi, e i timidi, e i mezzani Tutti han da fare: e certo importa a tutti, Che non si perda la città di Roma: Che faria la total nostra ruina. Dunque nessun non si rivolga in dietro Verso'l palazzo; anzi si faccia avanti Esortando l'un l'altro alla battaglia: Che quell'eterno Dio, che'l Ciel governa, Ci darà forse la vittoria, quando Ci veda pronti ad ajutar noi stessi. -Così cridava il Capitanio eccelfo, Ed esortava i figli de i Romani. Dall'altra parte Turrismondo altero Con gli occhi, che parean di fiamma ardente, Andava intorno, ed esortava i Goti A ricordarsi dell'usate forze, E fare ogni opra di pigliar le mura, Che vinta gli darian tutta la guerra. Ma come fioccan giù continue falde Di bianca neve, quando'l Sole alberga

Con la Capra del cielo, e rende il giorno Assai minor del cerchio della notte. E l'onorato figlio di Saturno Acqueta i venti, e fa calarla in terra, Senza ripofo alcun, tal che le cime Degli alti monti, e poi le rive, e i colli Cuopre di neve, e le campane, e i tetti; Così spess'eran le saette, e i sassi Nell'aria, che venian da i Goti al muro, E che fioccavan dalle mura ai Goti; Onde sentiasi ribombar le torri. Ch' eran percosse da possenti pietre, E risonavan le celade, e i scudi Tocchi da i sassi acerbi, e dalle lancie. Or mentre che si stava in quel constitto Di quà dal Tebro, ancor dall'altro lato Il fiero Marzio Duca di Vicenza Non stava indarno; anzi col Campo uscito De i prati di Neron di là dal fiume, S'avvicinava al tempio di San Pietro. Quivi chiamati a se tutti i Presetti, Disse queste parole inver' Fabalto: Fabalto, andate con la vostra gente. Che dal montoso Bergamo discese: Passate il fiume, ed assalite'l muro, Ch'è tra l' Aurelia, e la Flaminia porta, Ove i Romani fan poca difefa:

Che per lo fiume, che gli corre accanto, Tengono quella parte effer ficura. Se voi l'affalirete all'improviso, Forse la prenderete; il che seguendo. Parturirete a noi vittoria grande, E voi guadagnarete eterno onore. Da poi si volse, e disse ad Ulieno: Ite fotto'l Janiculo, e tentate, S'aver poteste la Pancrazia porta; Ed io tenterò poi per ogni via Di pigliar l'onorato, e gran sepulcro Del successore, e figlio di Trajano: Che farà un cavalier molto opportuno Sopra l' Aurelia porta di San Pietro; E così questi perfidi Romani Affaliti da noi da tante parti -Poriano abbandonar gli ufati schermi. Com'ebbe detto questo, andò Fabalto Subitamente all'ordinato luoco; Poi natò il fiume con gli suoi soldati, E s'accostò sotto'l famoto muro, Credendosi pigliarlo all'improviso: E forse satto aria qualche profitto, Se non era Teogene in quel luoco Duca d'Arabia; il qual, come lo vide, Se gli fe'contra; e benchè fosse solo Senz' altra compagnia, che dui famigli,

## 216 LIBRO

Non volse abandonar quella difesa. Dapoi disse a Lameco suo Sergente: Corri, Lameco, e narra al fier Costanzo. Come i nimici han trapassato il fiume, E fon vicini a queste nostre mura. Digli che venga, over che mandi gente, Che possa ben difender questa parte, Acciò che non patiam vergogna, e danno. Come Lameco udi quelle parole, Correndo se n'andò su per le mura, Fin' all' Aurelia porta, e trovò quivi Il fier Costanzo, e spose l'ambasciata, Questi vedendo sopra la gran meta Esfer Teodetto, e Cosmo, ed Olimonte. Con molti buoni Cavalieri, e fanti. Disse a Longino, che gli stava appresso: Fate faper. Signore, a quei Baroni, Che si ritruovan sopra il gran sepulcro, Che difendano ben quell' alto luoco, Se venissero i Goti a darli assalto: Ch' io voglio ire a Teogene, che è folo, Acciò che non patifca alcun disconcio. E voi farete guardia a questa porta Con diligente ardir, fin ch'io ritorni, E detto questo, quindi si partio, Ed ando per le mura in quella parte, Ch' avea comincio ad oppugnar Fabalto;

Perciò che avean tirate alcune scale Con certe funi lor di quà dal fiume, E le aveano accostate all'alte mura; E già la gente vi faliva fopra, Ed era avanti agli altri Balandetto Figlinol di Cortavita, e di Grappaldo: Ma come il buon Teogene lo vide Con la celata superare i merli, Ed udi dire alla sua fiera bocca: Io fon pur fopra'l muro, e prenderassi Al dispetto del Ciel questa Cittade; Tirò una punta con l'acuta spada, E colfel drittamente in mezzo i denti. Ch' erano aperti, e gli fendèo la lingua Quafi in due parti equali, e trapassando La spada gli uscì fuor sotto la nuca; Onde cadette ruinando a basso. E Rauco suo compagno, ch'era anch'egli Su quella scala, fu da lui percosso Nell'andar giù; tal che ciascun di loro Se n'andò a terra, e con dolore amaro. E a lor malgrado avvicinorsi al siume. Sopragiunse a quel colpo il tier Costanzo, E rallegrossi, e sorridendo disse: Frate, se gli darai simil bocconi, So, che gli fian, più che l'affenzo, amari. E così detto, lasciò gire un'asta

Possente, e grossa, e con orribil ferro, E colse Falaguasta in una tempia, Falaguasta figliuol di Radegunda Sorella d'Altovito, e-di Rimaspo, E passò la celada; onde gli uscitte Dall'altra orecchia il furiofo acciaro, Tal che lo sfese morto in su l'arena. I Goti, come videro quei colpi, Furon più lenti nel falire ai merli; Ma i buon Romani con saette, e lance, E groffissimi fassi dalle mura Gli tempestavan le celate in testa. Allor Fabricio giovane eccellente, Fratel del buon Fidelio, il qual feguio Costanzo quando venne in quella parte, Pose sull'arco una saetta acuta, E trasse quella verso il gran Fabalto. Che stava in mezzo alla smarrita gente Col braccio nudo, e con un'asta in mano, Per animarla alla battaglia orrenda. Quella faetta asperrima lo colse Appunto fotto 'l cubito, e passolli La nuda carne, e si ficcò nell'osso; Onde cader gli fe l'asta di mano. Quando Fabalto si senti ferito. S' attrifto molto, e con la man finistra Volse trar fuor quella saetta amara;

219

Ma tirò il legno, e vi rimase il ferro Fitto nell'osso; onde un dolor l'assalse Tal, che non gli lasciava aver riposo. Allor deliberò tornarsi al vallo; Poi fenza indugio alcun si pose all' acqua, E natò il fiume, e ritornò al steccato. Quando la gente sua partir lo vide, Si sbigottì sì fieramente, ch'ella Saltò nel Tebro, che parean ranocchi, Quando usciti per caso alla pastura, Dimoran cheti full'erbose rive, Ma come veden'uomini, od armenti, Si gettan tutti prestamente all'acqua, Per la paura, che gl'ingombra il cuore. Così parean quegl'impauriti Goti; Onde i Romani accompagnaron poi Quella lor fuga con faette, e fassi; Tal che per lo timore, e per lo peso Dell'arme, e per le acerrime percosse Pochi di lor passaro all'altra ripa. Ma quasi tutti s'annegor' nell' onde. Mentre poi, che Fabalto appresso'l Tebro Dava l'assalto alle Romane mura. Marzio nascosamente alla gran mole Sen'venne, ed appoggiò le scale ad essa, Credendosi pigliarla al primo assalto; Ma i buen Romani, ch'erane in quel luoco,

Faceano gagliardissima difesa. Ouesto meraviglioso, e bel sepulcro Fece Adriano Imperador del Mondo, Tutto massiccio, e di persetti marmi; Quadro nel basso, e poi surgea ritondo, Ed avea intorno altissime colonne Di varie pietre preziose, e rare, Con molte statue d'uomini, e cavalli, Fatte con tanto magisterio, ed arte, Che'l Mondo non avea cosa più bella. I Goti adunque venner di nascoso, E s'accostaron tanto all'alta mole, Che quei Romani con balestre, ed archi, O con onagri, e machine murali, Non gli poteano far noja, nè danno, E mal poteano stare alle difese: Che i Goti sì gran copia di faette. Tiravan fieramente in quella parte, Che non poteanvi comparer persone, Che non fossen da lor ferite, o morte. Onde i feroci figli de i Romani Avean quafi perduta ogni speranza Di poter conservar quell'alta mole; E vedeano anco, se l'avessen persa, Che insieme si perdea l'Aurelia porta, E quindi tutta la città di Roma; Di che si stavan sconsolati, e mesti.

Ma Cosmo rivolgendo al Ciel le luci, Disse con le man giunte este parole: O Re del Cielo, e voi sustanze eterne. Donate ajuto alla città di Roma. Che per se non può far lunga difesa; Nè la virtù degli ottimi Romani Potrà salvarla senza'l vostro ajuto; Perchè, se la virtù talor fa pruova Senza'l favor del Ciel, non dura molto; Ma fa come colui, ch'a forza spinge Col remo una barchetta contra'l fiume; Che se rallenta poi le braccia alquanto. L'onda precipitosa, e'l corso ratto Per viva forza la ritorna indietro. Però, Signore eterno delle stelle, Fà, che possiam difender questa mole: Che se per caso ella ci fosse tolta. Roma sia presa, e sia distrutta, ed arsa, E mandate le genti a fil di spada Con grande obbrobrio, e irreparabil danno. A quel parlare il Re dell'Universo Porse le orecchie, ed a Latonio disse: Or và, Latonio, alla città di Roma: Truova qualche configlio, e qualche ingegno, Che salvar possa l'onorata mole, E liberarla dalle man de' Goti. L'Angel di Dio dopo il divin precetto

Se n'andò quivi, e prese la sembianza Del prudente Longin Conte di Egitto, E poscia disse ai Principi Romani: Non vi smarrite, valorosi Duchi, In questo grave, e periglioso affalto: Sperate il bene: che'l sperar gagliardo È buona compagnia ne i gran perigli; E se vi mancan saettami, o lance Da gettar giuso, e offendere i nimici, Ponete mano a quei politi marmi, A quelle statue d'uomini, e cavalli De i gran Signor, che qui sepulti foro: Che, siccome essi con le proprie vite, Col proprio fangue, han fempre questo Impero Dalla sevizia barbara difeso; Così l'imagin lor difenderanlo Dall' imminente asperrima ruina. Questo configlio del celeste messo Fu grato a tutti i Cavalier Romani, Salvo che a Cosmo, che l'avea richiesto: Perciò che gl'increscea, che fosser guaste Si belle statue, e si gentil lavori: Che desiava avere altro soccorso. Teodetto poi fu il primo, ed Olimonte, Che preser la gran statua di Severo, E tra-la folta nube di faette. Che saettava ognor la gente Gota,

La mandor' giù dall' orlo della mole. Ouesta, cadendo con furore a basso, Ruppe le scale; e quei, ch'eran sovr'esse, Andor' per terra; e le celade, e' scudi Lor gli fiaccaron, che parean di vetro; Tal che acquetossi quel furore acerbo. Come la fanticella, quando bolle La pentola sul fuoco, e spande fuori-L'onda gonfiata, e la bollente schiuma, Corre alla fecchia, e prende gelid'acqua Con la caccia di rame, e porta quella Per l'aspro summo, e ponla entr'al pajuolo, Onde s'acqueta il suo bollir feroce; Così quei dui Baron quando portato Per l'empia nube di saette Gote La grave statua, e la gettaro a basso, S'acquetò il gran furor di quella gente. Ma dopo questa, fur gettate ancora La statua d'Antonino, il Caracalla, Quelle di Claudio, Aureliano, e Probo, Con molte teste d'uomini eccellenti, Che fer, che i Goti si tiror' da largo, Per non toccar quelle percosse amare: E mentre preparavano i Romani Ferirli con onagri, e con baliste, Costanzo, ch'era ritornato a dietro. Poi che fugo la gente di Fabalto,

Per aver cura dell' Aurelia porta; Spronato fu dall' Angelo in tal modo: Costanzo, io vedo, e che la turba Gota Si tira indietro, e par tutta confusa Per le percosse della nostra gente, Ch' hanno difeso ben quell' ampia mole: Diamoli addosso: che pigliar si deve Sempre l'occasion, quand'ella appare. Così disse, e spirolli animo, e forza; Onde Costanzo sece aprir la porta, Ed usci suor con tutta la sua gente, Cridando: Sangue, fangue; amazza, amazza Il Duca di Vicenza, il qual credea Con quell'affalto aver l'antica meta; Come vide l'audacia de i Romani. Ch' erano usciti fuor con tal furore, Subitamente si rivolse in fuga. E fuggi verso il consueto vallo. . Costanzo lo seguia con molto ardire, Sempre mandando gli ultimi alla morte; E spesso intrava nel nimico stuolo Con ardente disio di ricoprirli Tutti di ghiaccio, e di perpetua notte: E tanti ne ferlo, tanti n'uccise, Che l'erba tutta gocciolava sangue. Ma com'ei i vide scompigliati in fuga Correr, chi quà, chi là verso quei co lli;

Sonò raccolta; e fece, che i foldati Tornaron seco all'ordinata guardia. Marzio fe ne fuggì dentr' al fuo vallo, Ov'era ito Fabalto; e poco stando Venne Ulieno, ch' era stato indarno Per dare assalto alla Pancrazia porta; E nel venir', intese per la strada Il disconcio di Marzio; onde gli disse: Signore, io vengo senza dar battaglia A quella porta, dove mi mandaste; Perch'ella è in luogo dirrupato, ed alto; E poi la ritrovai con sì gran cura Dal vecchio Paulo ben munita, e chiusa, Che non mi parve dissiparci il tempo, Non ci essendo speranza di profitto; Però tornai con le mie genti al vallo. E s'oggi avemo la Fortuna contra, Non ci devem nè perder, nè lagnarci; Perchè si vive in questa umana vita Come si puote, e non come si vuole; Nè mai si dee riprender quella cosa, Che per configlio uman non può mutarfi; Ma si dee tolerar senza dolore. Un'altra volta il Ciel sarà per noi: Che questo giorno è stato de i Romani. Così disse Ulieno, a cui rispose L' accorto Duca con parole tali:

Ognun'è favio in dar configlio ad altri; Ma poi si perde in consigliar se stesso, Quando si vede la fortuna avversa. Pur vo'patir questa percossa acerba Al me'ch'io fo; perchè l'umana vita Non si può trapassar senza disconci. Andiamo pur'a ritrovar Fabalto. Per farlo medicar della sua piaga: Che poi ci penserem qualche rimedio. E detto questo, quindi si partiro. Dall'altro lato poi verso'l vivaro Si combattea con incredibil forza: Che'l Re di fuori, e'l Capitanio dentro. Con la presenza, e con le lor parole. Facean crescer l'ardire ai lor soldati. Allora il fiero Totila fi mosse Vago di gloria, e d'acquistarsi onore. Questi avea in testa una celata fina, Col cimier tondo di purpuree penne, Tutte di struzzo, che trangugia il ferro, E'l feudo in braccio di brunito acciaro Era cerchiato d'oro intorno intorno, Ed avea in mezzo la Caribde orrenda, Di color perfo, co i feroci scogli, Che soleano inghiottir tutte le navi. Così venia quel Torila, quassando. Con la man destra una terribil'asta,

Inanzi agli altri, che parea un leone, Che spinto dalla fame, e dal disio Di carne, assalta le serrate mandre; Nè perchè vi ritruovi esser pastori Con arme, e cani a guardia degli armenti, Resta di non tentarle; anzi vi salta Dentro con gran furore, onde, over prende Qualche juvenca, over riman ferito Da colpo acerbo di possente mano. Così quel fiero Totila pensossi, D'assalir la muraglia del vivaro, E porla in terra, e quindi entrare in Roma, Over patire asperrime ferite; Onde parlò con Tejo in questa forma: Tejo, tu sai di che supremo onore Siamo onorati nelle terre nostre. Che ci aman con timor, come un lor Dio. Ma non è giusto, che i primieri luoghi Abbiamo e nelle piazze, e ne i conviti, Se nelle guerre ancor non femo i primi. Adunque combattiamo avanti gli altri; Perchè i nostri foldati, che vedranci Avanti a loro entrar nelle battaglie, Diran: Meritamente i nostri Duchi Sono onorati di supremi onori, Poi che è supremo in loro ardire, e forza. Vedete come vanno inanzi a tutti

Nell'empie zuffe, e fan come leoni. Veramente, fratel, fe noi fuggendo Questi combattimenti, e questa guerra-Dovessemo esser poi senza vecchiezza. E senza morte; io direi ben, che questa Fusse giusta cagion di star da canto. E non combatter mai contra i nimici: Ma tante cose son, che ci dan morte. E'n tante guise; che non può fuggirla Alcun, che nato sia sopra la terra. Andiamo adunque ad acquistarci onore: Che, poi che dee finir questa fral vita, Facciamo eterna almen la nostra fama. Così diss'egli; e quel feroce Duca, Che regge il bel paese, ov'è Milano, Si pose a gir con lui verso 'l vivaro, Con molta gente valorofa dietro. Il che vedendo l'onorato Magno, Ch' avea lasciata l'Esquilina porta Al buon Peranio, ed al gigante Olimpo, E s'era posto sopra una gran torre Con la fua gente a custodire il barco; Vedendo adunque si feroce assalto, Guardossi intorno, per saper, s'alcuno Fosse ivi appresso de i famosi Duchi , Da cui poresse aver qualche foccorso; E vide dopo se Gualtero, e Grinto Parlare insieme, e'l giovane Fileno;

Onde si volse a loro, e così disse: Illustri Duchi, e di supremo ardire, Molto bifogno avem del vostro ajuto: Che 'l fiero Tejo, e Totila superbo Vengon con molta gente in questa parte. Perchè ha i ripari suoi deboli, e bassi; Onde ci potrian far vergogna, e danno: Però non vi sia grave esser con noi Alla difesa della patria nostra. Così diss'egli; e quei Baroni eletti Senza far scusa, e senz'altra tardanza, Salir' fopra la torre, ov'era Magno, E si disteser poi lungo ai ripari, Ov'uopo gli parea del loro ajuto. Dall'altra parte Totila fuperbo, E'l fiero Teio s'accostaro al barco Con la lor gente valorofa dietro, Come se fosser due procelle orrende; E già se ne salian sopra i ripari. Allor Gualtiero uccife Callimarte Da Marignan, gratissimo compagno Di Tejo; e questo su con un gran sasso Pefante, ed aspro, ch'era appresso il muro; Ed era tal, che un'uom dell'età nostra Appena lo potria levar da terra Con ambe due le mani; ed ei levolle Con una fola agevolmente in alto, E poi lo trasse con tra Callimarte;

Onde gli franse la celata, e gli ossi, E mandol giù del muro in terra morto. Dall'altro lato il giovane Fileno Ferì d' una faetta nella cofcia Il fiero Teio; ed ei nascosamente Scese del muro, e abbandonò l'assalto; Acciò che alcun de i figli.de i Romani, Vedendo uscir dalle sue carni il sangue, Non l'incarcasse con parole amare. La partenza di Tejo assai dispiacque A Totila crudel; ma non per questo Abbandonò l'affalto del vivaro; Anzi feritte il valorofo Lindo Nel petto, e lo passo di banda in banda Con la forte asta; e nel tirarla fuori, Fu cagion, che cadèo fuor delle mura Col corpo in giuso, e insanguino il terreno. Totila poi con le possenti mani Prese dui merli, e gli mandò per terra; E seco venner giù legnami, e sasi, E'l muro si nudò delle difese. Che fece a quei di fuor più larga via. Allor vedendo quell'aspra ruina Fileno, e Magno, andaro a dargli ajuto. Fileno spinse una saetta acuta Fuor del buon'arco suo nervoso, e forte, Che passò il scudo a Totila, e fermossi Nella corazza, e non toccò la carne:

Che così piacque alla divina Altezza. Magno l'accolfe anch' ei con l'asta fiera; E s'ei non si traeva-alquanto in dietro, Lo facea gire anzi il suo tempo a morte. Così allargossi un poco da i ripari Quell' empio Duca, e poi si volse intorno; E defiofo d'acquistarsi onore, Diffe alle gente sua queste parole: O valorofi, ed ottimi foldati, Che state ad aspettar? che non ponete Meco le vostre forze a tanta impresa? lo folo non potrò farvi la via Da prender questa amplissima Cittade, Se ben fornito son d'ardire, e forza. Andiamo adunque tutti quanti insieme: Che tutti insieme, e d'una istessa voglia, Farem più salda, e più lodevol' opra. Così diss' egli; e quella turba tutta, Mossa dall'esortar del suo Signore, Andò con gran furor presso ai ripari. Dall'altra parte gli ottimi Romani Dentr'alle mura con valore immenfo Duplicavan le genti alla difesa. Onde vedeasi una mirabil cosa, Che i Goti avendo conquassato il muro. E tolte le difese, e fatto strada, Non poteano passar dentr'al vivaro; Nè potean' anco gli ottimi Romani

Cacciar'i Goti via da quei ripari; Ma quivi si facea crudel battaglia Co i scudi in braccio, e con le spade in mano; E dava l'uno all'altro afpre ferite; Talchè i ripari, e le quassate mura Eran consperse, anzi piovean di sangue. E sarian stati ancor più tempo in questa Notabil parità della battaglia; Se'l fummo Re della celeste Corte Non rivolgea gli occhi fereni a Roma; Onde gli spiacquer le fatiche, e i danni, Ch'ella pativa; e da pietà commosso, Mandò l'Angel Palladio a darle ajuto. E quel messo di Dio disceso in terra, Prese l'effigie del canuto Paulo, Ed andò ratto al Capitanio eccelfo, E disse a lui queste parole tali: Invitto Capitan mastro di guerra, Siccome, quando la Fortuna arride. Sempre si dee temer, che non si volga: Così, quand'ella ci molesta, e prieme, Sempre si dee sperar, che torni al bene. Speriamo adunque, che si volga, e muti Ogni fortuna avversa, che ci offende, E che finisca in ben questa battaglia. Onde per dare a tal speranza ajuto, Mandiamo un nostro Cavalier, che dica Al feroce Acquilino, e al buon Trajano,

Che faltin fuor della Salaria porta Con la lor gente ad assalire i Goti, Che se ne stan sicuri in quella parte, Ne credon, che possiam mostrar la fronte; Ma faciangli veder contrario effetto: Che spesso il mal, che giunge all'improviso, Impedisce il discorso, e l'ardimento. Noi potremo anco in un medesmo tempo Spingerci fuor dalla Efquilina porta, E mandare alla porta di Preneste A dire al fier Mundello, ed a Bessano, Ch'ajutin Magno, e facciano il medesmo; Onde faltando fuor da tanti lati, Potriano aver da noi molto disconcio: Che spesse volte l'animoso ardire, Accompagnato da sagace ingegno, È favorito dal Signor del Cielo, A cui diletta più l'ingegni, e l'arti, Ch'abbian le forze deboli, ed inferme; Che le gran forze con gl'ingegni ottufi. Il ragionar di quel celeste messo Non spiacque al Capitanio delle genti; Onde tosto mandò Carterio Araldo A far quell'ambasciata ai dui Baroni, Ch'avea lasciati alla Salaria porta: Ed alla Prenestina mandò poi Lucillo; e gli ordinò, ch' andar facesse Il feroce Bessano, e'l sier Mundelle

Con la fua gente a dar foccorfo a Magno, Ch'avea molto da far dentr'al vivaro. Come quei Cavalier furon partiti, Il grande Olimpo alteramente aperse La fua porta Esquilina, e si pose ivi Col scudo in braccio, e con la spada in mano. Per non lasciarvi entrar la gente Gota. E poi dall' altro lato della porta Si pose Pindo, uom di grandezza equale Al fiero Olimpo, e di virtute, e forza. Come due quercie sopra un'alto colle. Ch' han le radici lor profonde, e grosse. E quivi se ne stan, senz'aver tema D'acqua, o di gelo, o di furor di venti; Così si stavan quei giganti acerbi Avanti all' Efquilina, ch'era aperta, Senz' aver tema del furor de' Goti. Allora il Capitan, ch'era a cavallo Sul buon Vallarco, che gli fu menato Tutto coperto di brunita maglia Mentre che stava a difensar le mura. Se n'usei fuor della dischiusa porta, Con molti Duchi, e Cavalieri appresso, Tutti cridando con orribil voce. Che facea spaventar la gente Gota. Poi fenza indugio si scontrar' con essa Con l'aste in resta, e con gli scudi al petto. Allor s' incominciaro a fentir colpi

Di dure lance, ed urti di cavalli; E ribombavan le celate, e i scudi, Ch'eran percosse da pungenti acciari; E si sentiano gemiti, e suspiri. Di gente, che passava all'altra vita; E'I terren si copria di sangue umano. Sindofio uccife prima Rodamonte, Ch'era foldato eletto. Questi avea-Sopra la ripa d'Adige l'albergo, Posto fra Bussolengo, e la Corbara: A questo entrò la lancia in mezz'al naso, Che ratto penetrò fin' al cervello; Onde cader convenne a terra morto. Bessano uccise Daulo; e Cipriano Diede la morte al giovane Lipoldo; Ma fopra tutti il Capitanio eccelfo Facea molto fracasso in quelle genti. Ajutatemi, Muse, a dir, chi foro I primi, ch'egli uccise, e chi i postremi. Il primo fu l' ardito Pinadoro, Ch'era figliuol di Vitige bastardo, E di Cleandra vergine eccellente. Che la madre di lei glie la concesse Per premio; e la fanciulla a suo mal grado Si guadagnò vituperofa dote. Di costei nacque Pinadoro adorno Su la ripa dell' Astigo a Montecchio, Il qual passato fu per mezzo 'l petro

Dal Vicimperator dell'Occidente Al primo incontro dell'orribil'asta: Uccise ancor Cassandro, e Tamberlano, E Girotto, e Grumalto, e Bellapecca, Tutti con l'asta sua nutrita al vento. Poi messe mano alla tagliente spada, E feritte di punta il bel Varano, E'l possente Laverchio, e Ruminaldo; E tutti gli mandò distesi al prato. Poscia diede a Zamolso un'aspro colpo, Che gli parti la testa fin'al petto; Il che vedendo Vitige, si dolse Molto, perch'era suo fratel cugino; E senz' altro aspettar, volse la briglia, E si pose a fuggir verso le tende. Ma quando i Goti viddero il Signore Correr fuggendo per l'erboso piano, Volsero prima le lor teste intorno, E poi si diero a disonesta fuga. Fuggiano tutti, e Turrismondo ancora Non stette saldo; anzi suggia tra gli altri Con passi lenti, che parea un leone, Che cacciato da cani, e da pastori Si parte via dalle sperate mandre, E gli par grave pur voltar le spalle, Ma non ardifce contraporsi à tanti. I buon Romani poi gli tenean dietro Con tanta occision, tante ferite,

Che infanguinavan tutta la campagna. Nè si vedev' altro, che gente morta, Arme spezzate, ed uomini, e cavalli Feriti, e carchi di spumoso sangue. Il feroce Acquilino, e'l buon Trajano., Subitamente ch' ebbero il precetto Del Vicimperator dell'Occidente. Se n'uscir fuor per la Salaria porta Con la lor gente valorosa dietro. Ouivi per aventura Ottario Goto. Che stava a faettar sopra un grand' olmo. E facea molto danno ai buon Romani. Fueda una fiera machina percosto, Ch' era ful muro, e gli passò la gola Con un gran dardo, che parea una lancia. Ed attaccollo a un ramo di quell' olmo, Da cui pendea, come se fosse un tordo, Che prenda il villanello appresso all'uva, Nel laccio, ch' avea posto fra le frondi. Questo su quell' Ottario, il quale uccise Sì crudelmente il suo Signor Teodato: Onde'l Ciel gli forti tant' empia morte. Usciti adunque i dui Baroni eccelsi Con gran furore ad affaire i Goti Già stupefatti da quel segno orrendo Della morte crudel, ch' Ottario fece. Senza molto addoprar lance, nè spade. Gli poser tutti prestamente in suga,

## 238 LIBRO XV.

E poi gli feguitor' fino ai lor valli Continuamente con ferite acerbe: Tal ch'era stanca e l'una, e l'altra parte. Questa in donar, quella in ricever morte. E parimente ancor dentr'al vivaro Bessano, e'l sier Mundello, e le lor genti, Secondo l'ambasciata di Lucillo. Dieron foccorfo all'onorato Magno: Che fu di tanto peso, e tal valore, Che'l dispietato Totila si trasse Indietro alquanto da i ripari aperti; Sopra li quali eran Gualtiero, e Grinto, Che falton fuori, e poi Lucillo, e Magno. E Bessano, e Fileno, e'l fier Mundello, Con molta buona, e valorofa gente. Onde non parve a Totila di starsi Quivi al contratto di quei gran Baroni, Che gli portavan manifesta morte; Però montò fopra 'l fuo buon destriero, E correndo fuggi verso le tende; E lasciò tutta la sua gente in preda Di quei famofi Principi Romani. Che poscia la mandaro a fil di spada; Perciò che poehi ne falvaro i piedi: Che bifognava ben, ch' avesser' ali A fuggir dalle man di quei foldati.

Fine del Libro Decimoquinto.

# **多**多多多多多多。

# LIBRO XVI.

# DELL' ITALIA LIBERATÀ DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

Manda il sedeci fuor le donne, e i vecchi.

 $\mathbf{A}$ L fin dell'empia, e tremebunda fuga, Ch'aveano data i Principi Romani Al numerofo Esercito de i Goti, L'invitto Capitanio delle genti, Tornando indietro alla città di Roma. Vide giacer senza presidio alcuno Molte gran torri, e machine, e tormenti, Ch'avean lasciate i Goti intorno i muri, Quando così vilmente si fuggiro; Onde disse a Trajan queste parole: Barone illustre, e di supremo ingegno, Poi che ci ha dato il Ciel tanta ventura, Che difesi ci siam dagli empj Goti, E fattoli fuggir dentr'ai lor valli; Fia ben, che noi brugiam queste lor torri, E queste molte machine da guerra,

Che ci han lasciate, via fuggendo, in preda; Perchè haran manco agevole il ritorno. Or'a voi lasciarò questo negozio: Che tornar voglio dentr'alla Cittade, E render grazie al Re dell' Universo, Poi che col·suo favore avem difese Sì virilmente le Romane mura. E quivi rivedrò tutte le guardie, Acciò che la felice lor difesa Non le facesse negligenti, e pigre: Che spesso l'uom per negligenza perde Quel, ch' acquistato primamente avea Con molta diligenza, e con fatica; Perciò che denfi in confervar le cofe Usare i modi, e le medesime arti, Con le quai primamente s'acquistaro. Così diss'egli, e ritornossi in Roma. E'l buon Trajan poi fece porre il fuoco In tutte quelle machine murali, Ch'erano quivi; onde fer tanta fiamma, Ch'intorno rilucea per ogni parte; E come, quando il fuoco è stato acceso In una felva, che è fopra un gran colle, Folta di pini, e di nodofi abeti, Spargonfi intorno i rilucenti raggi, Simili a quei del figlio di Latona; Così la fiamma ne i legnami accesa

Mandava in Roma, e in tutti fette i valli Un tal fplendor, che s'agguagliava al giorno. I Goti poi vedendo, ch' eran' arfe Le torri, e l'altre machine murali Fatte da lor con gran fatica, ed arte, S'empier'di doglia, e di timore immenfo; Ma più, quando mirorono i feriti, E i corpi morti fopra la campagna, Che furon trentamilia, e novecento; Tal che non si sentia dentr'a quei valli, Se non batter di palme, ed urli, e cridi; Che parean giunti all' ultima ruina. Dall'altra parte gli ottimi Romani Stavan su i muri, e con diletto, e festa Laudavan prima il gran motor del Cielo, Poi la virtù di Belisario il grande, Che da tanto furor gli avean difesi. Il Vicimperador, come reviste Ebbe le guardie intorno alla Cittade, Volse, che ognuno andasse a prender cibo, E riposarsi fino alla mattina. Ma quando venne fuor la bella Aurora Con le palme di rose, e co i piè d'oro, Si levò su dall' oziose piume, E si vesti di panni, e poscia d'arme, E chiamar fece a Corte ogni Barone, E tutti i principai della Cittade.

Chiamar vi fece ancor Silverio Papa. Per fare il suo pensier commune a tutti. Poi come furon ragunati infieme In una bella, e spaziosa sala, Si levò in piedi, e disse este parole: Signori illustri, e di prudenza pieni, Io v'ho fatti chiamare al mio conspetto, Perchè pensiamo ben ciò, che è da farsi In questa importantissima disesa: Che da i buoni pensier nascon buone opre. Noi siemo in Roma co i nimici intorno. Ed avem poca vittuaria dentro; Onde ho paura, che la nostra gente; Da qualche gran necessità constretta, Faccia nuovi pensier: che molti mali Dalla necessità foglion crearsi. Però voglio far dare ai miei foldati Sol la metà de i confueti cibi; E per l'altra metà darli denari. Accid che meglio si rispiarmi il grano, Il quale è poco, e non faria bastante A mantenere un terzo della gente, Se questo assedio se n' andasse in lungo. Un' altro buon rimedio ancor mi pare, Che far si debbia, e fia molto salubre: Mandiam le donne, e le persone imbelli, ·Fuor delle mura: ch' andaran per mare

Agevolmente a Napoli, e Gaeta. E quindi potrann' ire a Capua, e starsi Senza tema di fame, o di disconci Per quello abundantissimo paese. Che è le delizie, e'l grasso della terra. Io manderò Procopio, che le guidi, Con Antonina mia fedel conforte. Che farà provedere ai lor bifogui. Noi poi staremo ad aspettar le biade, E l'ajuto di gente, e di denari, Che vuol mandarci il Domator del Mondo, Il qual ridotto s'è dentr'a Bisanzo, Ed hammi scritto sermamente, ch' egli-Manderà qui Narsete con l' Armata, Che nel golfo di l'Arta or fi ritruova Con tanta vittuaria, e tanta gente, Che noi potremo uscire alla campagna; E voi, foluti dall'assedio amaro, Vi goderete in libertà gioconda. Così parlò quel Capitanio eccelfo; Onde rimafe ognun tacito, e muto, Per la non dilettevole proposta. Ma il Papa, che fu posto in quella sede Per opra, e per minaccie di Teodato, Contr'al voler del popolo di Roma; Avendo ancora invidia all alta gloria Di Belisario, ed al suo gran valore;

Perciò che, come all'uom, ch'al Sol camina, Seguita l'ombra; così sempre siegue L'invidia a quel. ch' a vera gloria aspira; Onesta fola cangiò l'animo buono Di quel Pastore, e gli adombrò la mente: Perchè l'invidia l'anima corrompe, Come corrempe il rugine l'acciaro. Il Papa adunque dall'invidia mosso Più, che dal ben, che gli avean fatto i Goti. Si pensò di sturbar questo disegno Al Capitanio; onde così rispose: Illustre Capitanio delle genti, Noi speravam per la battaglia orrenda, Che fu cacciata via da queste mura, Aver minor disturbi, e manco affanni: Che la vostra virtù tant'è miranda, Che daria speme agli uomini desonti. Ma che parole poi debbo dir queste. Che fono uscite a voi fuor delle labbra? Debbiole nominar timide, o caute? Timide no; perchè dal vostro cuore Più lunge è la paura, che'l Boote Dall'ombilico, o centro della terra. Ma come si puen dir sicure, e caute? Ch'empieran di terror questa Cittade. Io vi dirò liberamente il vero, Benchè la verità, che par menzogna,

Si devrebbe tacer dall'uom, che è saggio, Per non parer bugiardo a chi l'ascolta: Pur lo dirò, poi che tacer nol posso. Il mandar fuor le nostre donne, e i figli Peggio faria, che dar la Terra ai Goti; Cosa che certo è fuor d'ogni credenza, Ma pur'è vera, e la ragione è questa: Che'l dar la Terra ai Goti ci darebbe Commodità di vittuaria, e d'altro; Ma il mandar via le donne, apporteracci, Se non disagi, e dispiaceri, e spesc. Poniamo poi, ch'elle ficure, e salve Possano andare a Napoli, e Gaeta, E d'indi a Capua, e in quelli almi paesi; Che è cosa difficillima a sperarlo: Ma chi le guarderà, come sian'ivi? Perciò che i Goti numerosi, e molti Vi manderanno parte della gente, E prenderan quelle Città per forza, E quivi haran tutte le cose nostre: Che le case van dietro alle cittadi, Le cittadi ai paesi, e quelli al Mondo, Sì come il Mondo è sottoposto a Dio. Noi poscia gli darem la Terra nostra Con peggior' patti, e con maggior vergogna, Sol per ricuperar sì cari pegni. Dunque meglio è tener le nostre donne,

E i nostri cari figliuolini, e i padri Appresso noi; perché patendo fame, Troverem modo d'acquistarli il pane: Che non si poria far, se sussen lunge. Ancora avemo in voi tanta speranza, E nel prudente vostro alto configlio, Che di Sicilia, o d'Africa, o di Puglia, Ci verrà tanta quantità di grano, Che ci disciolverà tutto'l periglio. Che mancar possa vittuaria a Roma. E quando questo ci abbandoni, e lasci. Non lascieracci la bontà divina. Che a noi farà trovar qualche buon modo Da non star sempre con la morte accanto. Dietro al parlar di quello alto Pastore S'udiron molti gemiti, e suspiri, Mandati fuor da lacrimofi volti; Nè però ardiva alcun spiegar la voce. Ma stando queto ognun, levosi in piedi Amulio, uom grave, e d'eloquenzia rara, Amulio, ch'era Confule quell'anno, Da cui discese poi l'Amulia prole, Ch'ornò Vinegia di preclari ingegni; E sciolse la sua lingua in tai parole: Veramente, Signor, quella fentenza Mi parve sempre ed ottima, e prudente, Che folca dire il gran Dottor di Samo:

Che noi debbiam scacciar con molta cura La infirmità dal corpo, e l'ignoranza Dall'alma, e la lusturia dalla carne. E fopra tutto aver pensiero, e cura Di estinguer la discordia delle case, E le fedizion delle cittadi . Ouesto veggi'ora e necessario, e vero: Che la discordia delle nostre voglie Ci porria parturir molta ruina. Spesso quel, che par dolce al primo gusto, Ci reca poi qualche dolore amaro. Chi non fa, ch' egli è dolce avere accanto-La moglie, e i figli, e i cari suoi parenti; Ma vederli dapoi morir di fame, E non poterli dare alcuno ajuto, Saria dolor poco minor, che morte. Però il mandarli in un ficuro luoco. Oy' abbiano abbondanza d'ogni cofa. Mi par prudente, ed ottimo configlio; Massimamente, che in Campagna sono. Infiniti di noi, che v'han poderi, E case, e mercanzie, servi, e clienti; Sicchè andaranno negli alberghi loro A fare i lor raccolti di formenti, D'ogli, di vini, e di diversi frutti, Parte de' quai potran mandarci a Roma, Che ajuteranci a sustener l'assedio;

E così quivi si staran sicuri Senza tema di fame, o d'altro male; Cosa, che non faria restando in Roma. Ove arian molta carestia di grano, E d'altre cose necessarie al vitto. Nè si dee dubitar, che debbia andarvi La gente Gota a far danno, e rapina: Che non fon'iti mai pur'alla firada, Ch' Appio Cenfor fece munir da Roma Infin'a Capua, e lastricar di pietre: E se v'andasser pur, sarian difese Dat forte Erodiano in quelle terre; Perch'ivi ha gente ed ottima, ed cletta. Napoli ancor' ha le più forti mura, Ch' abbia l'Italia; onde faran sicure Le nostre donne quivi, e ben difese. Poi se vi sosse alcun timor di male. Il Capitan non manderia con esse La sua diletta, ed ottima consorte. Io dirò pur' ancor questa parola: Che i Signor Prett, che non han mogliere. Non devrebbon giammai con tanta cura Voler tener le donne nostre appresso: Che parturisce a noi qualche suspetto. Poi non è degno di chiamarsi Papa, Nè Re colui, che'l ben della fua Terra Con li suoi propri commodi misura.

Nè si può dir, che'l darla in man de' Goti Ci potesse recar presidio alcuno; Anzi farebbe un defolarla tutta: Ma spero in Dio, ch'ella ci sia servata Dalla virtù di Belifario il grande. Ancor questo dirò: che noi devremmo Riferir grazie al gran motor del Cielo. Ch' ha mesto in cuore a questo almo Signore, Non sol di conservar questi edisici. Ma dar la vita alle dilette donne Nostre, ai nostri fanciulli, ai nostri padri, Ed anco a noi; perciò che non è vita La vita, che non ha donde nutrirsi. Mandiamo adunque via la gente imbelle, Ed ubidiamo al Capitanio eccelfo, E non guardiamo all'eloquenzia grande Di quel sommo Pastor, che ha contradetto: Perchè il parlar con eloquenzia, ed arte Muove la gente sciocca, e non i saggi. Io farò il primo, e manderò la moglie Con cinque figliuolini entr'a Gaeta, E ventiquattro fervi, e venti ferve; E fol tenirò meco quei famigli, Che mi foglion venir con l'arme dietro. E che son'atti a difensar le mura. Questo parlar del Consule su grato Quafi alla maggior parte delle genti;

E poi fu dato cura al buon Trajano. Ed a Procopio di esequirlo tosto. Onde come fu sciolto il gran Configlio; Subitamente se n'andaro insieme Col Confule, e'l Pretor della Cittade -Di strada in strada ad ammunir le genti , Facendogli chiarir da i lor trombetti Con basse, e modestissime parole, Che'l di seguente si dovean partire, ' E prendere il camin verso Campagna; Onde chi con piacer, chi con dolore Udi quel grave, e necessario editto. Quando poi la mattina il giorno apparve, Una infinita turba di mortali Sen' venne al luoco nominato Ripa; E quivi ritrovò, che'l buon Procopio Fatto avea preparar navigli, e burchi; Onde Antonina prima ando fovr' uno Di quei, con molta compagnia di donne Illustri, e chiare, e di bellezza adorne; Poi furon gli altri in un momento pieni Di fanciulli, e di femine, e di vecchi; E quindi andaro alla città di Porto, Per avviarsi a Napoli, e Gaeta Su l'ampio dorso del fratel di Giove. Ma non pur fol quel celebrato fiume Portò sul corno suo la gente imbelle;

Ma la strada ivi accanto era coperta D'uomini a piedi, e d'asini, e giumenti, Con fanciulletti, e con persone inserme: E si vedeano ancora andar fra questi Le feminette co i bambini al petto, O con le cune in collo; ed affrettarsi Le Monichelle, e i podagrofi, e i Frati, Che parea cofa misera, ed orrenda. Nè folamente fuor di questa porta. Andò la gente; ma dalla Capena Tanta n'usclo, che tutta l'Appia ancora Era coperta d'uomini, e di donne, Chi a piedi, chi a cavallo, e chi in carretta, Che prendeano la via verfo Campagua. E come, uscendo fuor di loro esami, Quando 'l Sol passa dal Montone al Tauro, Le pecchie volan numerose insieme, Per ritrovarsi un più capace albergo, Ove possan dispor la cera, e'l mele; Nè perchè il villanel percuota il rame, Tornansi addietro, anzi s'assidon tutte Sopra qualche arbofcello alla foresta, Per effer poste ne i novelli esami; Così quel popol numerofo, ch' era Di Roma uscito, se n'andava insieme Per l'Appia, a procacciar ficura sede: Poi che partita fu quella brigata,

Il Vicinsperador dell' Occidente Attese a custedir la gran Cittade. Nella quale era rintuzzata alquanto L'estrema carestia delle vivande. Dal dipartir di quella inutil gente: Ma nuovo cafo, che dapoi gli occorfe, Gli fece usar più diligenza ancora, E mutar spesso, e visitar le guardie. Burgenzo, come intese la sentenza Del Papa, e che'l buon Consule di Roma Contradetto gli avea con molto ardire; Perchè Sulmonio gli avvifava. sempre I configli, e i disconci de i Romani; Si pensò, che potea quella contesa Aver talmente l'animo del Papa Offeso, che sarebbe in lor favore; E poi fapea, ch'era inclinato molto Al ben de i Goti, e farli ogni piacere, Perchè da lor fu posto in quella sede: Ancor sapea, che spesse volte i Preti Han così volto l'animo alla robba, Che per denari venderiano il Mondo; Però fe noto al Re questo pensiero, E di comun parer fecen tentare Il Papa, se volca darli una porta Da potervi introdur la gente Gota; Che doncriano a lui molto teforo

E prima gli mandar' certi bei doni Di ricchi vasi, e preziose gemme. Silverio al fuon della moneta aperfe L'orecchie, ed accettò tutti quei doni; Poi cominciossi a contrattar del modo Da poterfi efequir questo negozio; Che fu di tor la notte in San Giovanni Molti Baroni, e Principi de i Goti, Che poscia aprisser l'Asinaria porta, E facessinvi intrar tutto quel stuolo, Che fosse preparato in quella parte: E fur mezzani a questa pessm'opra Cupidio, e Filocrifo, antichi amici D'Erronio, e di Sulmonio, e di Burgenzo. Questi trattor' col Papa quell' accordo; Ma non sofferse la divina Altezza, Che sì fiero pensier fortisse effetto; Perchè mandò l'Angel Nemesio in terra A contraporsi a quell'empio disegno, Nemefio distruttor d'ogni speranza, Ouand'e più ferma, e più vicina al fatto: Onde parlò con Belifario il grande Sotto la forma di Cupidio, e disse: Illustre Capitanio delle genti, Perchè nel corfo della nostra vita Debbiam guardarci con estrema cura Dalla nascosta invidià degli amici,

Non men, che dalle infidie de i nimici: Che'l beneficio, e'l nutrimento suole Far mansuete l'acquile, e i leoni; Ma l'uomo invidiofo ognor s'inaspra, Quanto più beneficj a lui son fatti; Però vo'dirvi un tradimento grande, Che l'invidia d'un nostro v'apparecchia, E l'infidie continue del nimico. Questo Silverio, ch'è nostro pastore Di nome, ma di cuor lupo rapace, Mosfo da invidia delle vostre lode, E da fomma avarizia, che possiede Troppo aspramente l'anime de i Preti; Non riguardando i beneficj avuti Da Dio, nè da quest'ottima Cittade, Nè dal vostro valor, che l'ha difesa; S'è convenuto co i nimici nostri Di torne molti dentro dalle mura Per l'acquedutto, che menar folca Tra l'Asinaria porta, e la Maggiore L'acqua, che Claudio già conduste in Roma: E queste genti den' pigliar la porta, E poi torr'entro tutto quanto il stuolo, Che farà preparato in quella parte, Per ardere, e spogliar tutte le case, E mandar le persone a fil di spada. Ma perchè non crediate, ch'io v'inganni,

Mandate quivi un'ora avanti il giorno: Che troveranlo figillare i patti Con Filocrifo, e con Dolofio Goto; E troveranno ancor nell'acquedutto Segni di questa cosa, ch'io vi parlo. Così disse, e spari come un baleno; Onde'l gran Capitanio, che conobbe Ch'era messo di Dio, si volse al Cielo Con gli occhi fissi, e con le palme giunte, E diffe: O Re della celeste Corte, \* . . A che non spinge l'alme de i mortali. L'oro, e l'argento, e i preziofi doni! L'oro de i Goti ha spinto il gran Pastore, Che Vicario di Cristo esser dovea. A vender la fua patria agl'Infedeli; Ma tu, Signor del Ciel, non hai patito, Che un sì gran tradimento si nasconda; Onde col cuore, e con la mente umile Rendo ampie grazie al tuo valore eterno. Che da tanto periglio ci difende: E così detto, poi mandò Trajano Ascoprir quel trattato in San Giovanni. Ed a condurgli nella fua presenza; Poi disse anco a Teogene, ch'andasse Nel predetto acquedutto, e ritrovando Segni, che quivi fosser stati i Goti, Dovesse chiuder ben tutta la strada

## 256 LIBRO.

Che preparavan per venire in Roma. Così commesse il Capitanio eccelso; E Trajano, e Teogene n'andaro Senza alcuna dimora ad efequirlo; E nel fonare appunto delle fquille Si dipartiro, ed aspettaro il tempo, E l'ora del fornir del matutino; E da poi sen'entraro all'improviso, E quivi ritrovar' Silverio Papa, Con Fisocriso, e con Dolosio Goto, Che gli fottoscrivea quel fiero accordo. Non altrimente si conturba, e trema Al non pensato aggiunger del marito L'adultera moglier, che col fuo amante Si truova colta, e più non può celarsi; Come fece il gran Prete, essendo colto A fottoscriver quei nefarii patti. Allora il buon Trajan tolse la carta Di mano a lui, che già volca squarciarla; E disse: Alme Signor, non vi sia grave Di venir meco a Belifario il grande, A cui voglio portar questa scrittura: Ch'ubidir mi conviene ai fuoi precetti. Il Papa, che si vide in forza altrui, Ancor ch'a fuo mal grado lo facesse, Sali fopra una mula, ed ando feco. Teogene da poi se n'uscì suori

Per quella porta, che or Maggiore è detta. E ratto se n'entrò nell'acquedutto; E quivi ritrovò molti fignali Di cera sparsa, e di lucerne estinte, Che v'eran stati poco avanti i Goti, Ed eran'iti in mezzo alla Cittade. Ma ritrovando chiusa quella buca, Onde poteafi uscir fuor del gran foro. Tolsero un fasso, e lo portaron seco. Per volerlo mostrare al lor Signore: E Teogene allor, visti quei segni, Provide accortamente al gran periglio. Col chiuder bene il buco, e porvi guardia: Poi fatto questo, subito partissi. Ed in quel tempo giunse al gran palazzo Trajan col Papa, e con Dolosio Goto, E gli altri, ch'avea colti in quel trattato; E gli condusse a Belisario il grande, E dimostrolli i sottoscritti patti. Il che vedendo l'infelice Papa. Non volfe denegar quel, ch'era chiaro. Ma disse lacrimando in questa forma: Signor, di gloria, e di prudenzia pieno, Conosco ben, ch' al mio terribil fallo Non si può ritrovar pena sì grave. Ch'ei non la merti : fate adunque voi Ciò, che vi par di me, volgendo gli ocehi-

#### 258 LIBRO

A quel, che all'onor vostro si convenga, Ed all'utilità dell'alta impresa, E non ai sycnturati miei pensieri. A cui rispose Belisario il grande: Padre, non Padre già, ma fier nimico Della Chiesa di Cristo, e della Fede, Poi che vi truovo in tanto errore incorfo, Io farò convocare in questa piazza Il buon Senato, e'l gran popol di Roma, E tutti quanti i Capitani, e i Duchi Di questo nostro glorioso stuolo, I quai configlieran ciò, che è da farsi Nel vostro grave, e periglioso eccesso. Certo voi devevate aver nel cuore, Come i pensier, che sono empj, ed audaci, Han quafi sempre miserabil fine; Perciò che l'viver queto, e'l contentarsi Della fortuna, che ci ha data il Cielo. Mai non conquassa, anzi mantien le case. Così diss' egli; e poi menar lo fece In una stanza nobile, e sicura, Fin che si convocasse il gran Consiglio. In questo mezzo giù dal Ciel discese L'Angel Palladio, il quale, avendo tolta La vera effigie del canuto Paulo, Disse al gran Belisario este parole: Illustre Capitan luce del Mondo,

Il scelerato, pessimo, ed orrendo Cafo, che è pervenuto a vostre mani. Si bifogna curar con gran destrezza; E non lasciarsi spingere al surore; Perchè i pensier de i furiosi, e quelli De i scelerati son fratei germani: E Dio, se ben'è in Cielo, e par sì lunge. Vede però le cose de' mortali. Ed ha in odio colui, che le sue mani Si brutta, e tinge in fangue di Prelati: Ch' ei fol vuol' effer quel, che gli punisca. Non conducete adunque entr' al Configlio Il Papa, ch'averia qualche disconcio; Perchè la moltitudine commossa Non fi può regular come fi vuole: Che guarda folo alle prefenti cofe. E mai non suol pensar circa il futuro. Deponetelo pur dell'alta fede; Perch'ei non è legittimo Pastore: Che eletto fu per la violenza Gota A mal grado del popolo, e del Ciero. Nè confirmollo il Correttor del Mondo: E sempre i non legitimi Pastori : 1 4 1 1 1 1 1 1 Han poca cura de' commessi greggi, Nè mai fon grati alla bontà divina. Poi fate porre un'altro in quell'officio. Mandando questo al nostro alto Signore,

Il qual farà di lui ciò, che gli paja. Ma gran pena gli fia vederfi privo Di così degna, e gloriofa altezza, E nella fede fua vedervi un' altro: Che quando l' uom non è quel, ch' esser suole, Vive una vita pessima, ed amara. Poi fi consumerà di tanta invidia: Che non arà mai ben la notte, e'l giorno. Perchè la invidia è un mal fra tutti i mali Ingiustissimo, e giusto: che offendendo I buoni, è piena d'ingiustizia immensa; Ma giusta è poi, perchè consuma, e rode Colui, che l'ha, nè mai quetar lo lascia. Ancor vi voglio dir quel, che mi disse Un'amico di Dio, ch'era profeta, Di alcuni Papi, che verranno al Mondo; E queste fur le sue parole espresse: La fede, in cui fedette il maggior Piero, Usurpata sarà da tai pastori, Che fian vergogna eterna al Cristianesmo: Ch'avarizia, lusturia, e tirannia Faran ne i petti lor l'ultima pruova; Ed haran tutti i lor pensieri intenti Ad aggrandire i suoi bastardi, e darli Ducadi, e Signorie, Terre, e Paesi, E concedere ancor fenza vergogna Prelature, e Cappelli ai lor cinedi,

Ed ai propinqui delle lor bagascie, E vender Vescovadi, e Benefici, Offici, e Privilegi, e Dignitadi, E follevar gl'infami, e per denari Rompere, e dispensar tutte le leggi Divine, e buone, e non fervar mai fede; E tra veneni, e tradimenti, ed altre Male arti lor menar tutta la vita; E seminar tra i Principi Cristiani Tanti scandoli, e risse, e tante guerre, . Che faran grandi i Saraceni, e i Turchi, E tutti gli avversari della Fede. Ma la lor vita scelerata, e lorda Fia conosciuta al fin dal Mondo errante; Onde correggerà tutto'l governo De i mal guidati popoli di Cristo. Così diste quell' Angelo, e spario. Onde 'l gran Capitanio delle genti, Fra se rimase stupido, e suspeso; Ma pur se n'andò poi nel gran Consiglio Ragunato nel Foro, appresso i Rostri. E cominciò parlare in questa forma: Signori adorni di prudenza, e fenno, Il gran Pastor de i battezzati greggi, Non rifguardando ai beneficj avuti Da Dio, nè da quest'inclita Cittade. Ci volea vender tutti agli Infedeli:

#### 261 LIBRO

E lo facea, se la bontà Divina, Ch' ebbe cura di noi, non ce'i scopria. Ond' io l'ho fatto ritrovar ful furto. Co i patti fottoscritti di sua mano, E confessati dalla propria bocca. Però mi par, che noi debbiam deporlo Dell' alto officio, e di quell'ampia sede, Ove contra le leggi esser si truova; E porre in luogo fuo novel Paftore, Che leggittimamente fia creato: Ch'a mio giudizio contentar debbiansi Di questa pena, e non gli tor la vita; Perchè le pene deboli, e leggiere, Se ben-non hanno in fe molto terrore, Pur fon laudate spesso dalle genti. Poi manderenlo al Correttor del Mondo; Ed ei farà di lui ciò. che gli paja. Com'ebbe detto questo, legger fece I patti fottofcritti di fua mano; E gli mostrò Dolosio, e Filocrifo, Che gli manifestor' tutto quel fatto. Allora un mormorio tra quella genté S'udi. come d'un vento, quando muove L'onde, e le fa muggire intorno i scogli; E si senti cridar da molte voci: No, no misericordia; morte, morte: Puniscasi col capo un tal delitto.

Che facea defolar la patria nostra. A cui rispose il Capitanio eccelso: Noi penseremo intorno a questa cosa Maturamente; or provediam d'un'altro Pastor, che regga meglio il nostro gregge. Io penfo, che fia buono a tanto officio Vigilio, che è Diacono in San Pietro, Che mi par buono, e dotto, e studia sempre: Che ficcome l'avaro mai non fazio Si truova d'oro; così l'uom, ch'è dotto, Della scienza mai non è satollo; Perchè, quanto più sa, saper più brama. Faccianlo adunque, ed elegianlo Papa, Se ben non è di grado equale a molti: Che dar si denno gli uomini agli offici, E non gli offici agli uomini: che meglio L'uom di valor fa dignitate al grado, Che non fa il grado dignitate all'uomo. Così difs'egli, e ognun lodò il fuo detto; E fenza indugio alcun, fenza contratto, Il buon Vigilio fu creato Papa Dall'onorato popolò di Roma: Ch'allor non lo elegeano i Cardinali; Ma fettecento, e quindeci anni dopo Concessa fu per Nicolao secondo La elezion del Papa ai Sacerdoti Di Roma, ed a fei Vescovi propinqui,

Che poi fur nominati Cardinali. Cosa, che invero fu falubre, e buona, Per le pazzie del popolo diviso: Che quelle leggi fon veraci, e fante, Che pongon freno alla licenza umana. Come Vigilio fu creato Papa, Il Vicimperador dell' Occidente Lo confirmò, dapoi così gli disse: Almo Pastore, arete omai la cura Di ammaestrare i popoli di Cristo; Ma se regolerete ben voi stesso, Più l'esempio farà, che le parole. Guardatevi anco dagli assentatori, Che menano i Signor dove a lor piace; Perchè'l Signor dà volentieri orecchio Al delator, più che a null'altra gente. Ancor sarete diligente, e pio, Verace, e giusto, e senza invidia alcuna, Vincendo il fonno, e la lusturia, e'l ventre; Perchè'l sonno impedisce i bei negozi; E'I ventre offende il corpo, e l'intelletto; E la luffuria ogni età nostra macchia Di grave nota, e la vecchiezza estingue. Poi vi ricordo di schermirvi bene Dall'avarizia, dalla fraude, ed ira: Che l'ira mena l'uom dev'ei non vuole: B l'avarizia ogni virtute adombra:

Che l'uomo avaro non fuol far piacere Alle persone mai, se non morendo; La fraude è poi molto inimica al vero, Al vero, che è cagion di tutti i beni, Ch'abbia da Dio la nostra specie umana. E fopra tutto fiate fempre grato De i beneficj avuti dalle genti, E dal Signor del Ciel : ch'effer dee l'uomo Grato col cuor, fe no'l può far con l'opre; Perchè il cuor grato avanza ogn' opra umana. Nè fate ad altri quel, che non vorreste, Che fosse fatto parimente a voi; Nè vi curate misurare il Mondo. Nè i vari movimenti delle stelle. Ma misurate tutte l'opre vostre: Che quei, ch' han misurato e cielo, e terra, Si den stimare audaci . e non veraci; E meglio fa chi se medesmo intende. E che dell'opre fue rifguarda il fine. Non farete anco disputar sovente Della gloria del Ciel, nè del volere Di Dio, nè perchè prese umana carne Per liberarci dall' eterno danno: Che Dio s'intende meglio con la Fede. Che con dispute, e con ragioni umane. Ma a che vado io più discorrendo questi Buoni precetti della vita nostra?

Che meglio voi gli arete dagli autori Prudenti, e faggi, che di loro han scritto. Che dalla viva voce d'un foldato. Così diss'egli, e poi basciolli i piedi. Si come a vero successor di Pictro; E tutti gli altri fecero il medesmo. Poi fatta quella cerimonia prima, L'accompagnaron lieto a San Giovanni: Quivi l'assifer sopra un'alta sede Di velluto rofin coperta, e d'oro; E per le man del Vescovo Ostiense Fu coronato d'una mitria tonda, Che la futura età l'appellò Regno, Con tre corone cariche di gemme, Che parean lumi di doppieri accesi. E dopo queste cerimonie, ed altre, L' accompagnaron' ivi entr' all' albergo, E ritornaro ai loro alti negozi. Il Vicimperador dell'Occidente. Coronato che fu il novel Pastore, Venne al palazzo, e disse al buon Trajano: Barone illustre, e di supremo ingegno, Poi che l'acerbo, ed empio Re de' Goti Tenta con tradimenti, e con inganni. Torci la nostra amplissima Cittade; Fia ben, che noi con stratagemi ancora Gli rispondiamo, e che tentiam di fare

Sopra l'ingannator cader l'inganno. Però mi par, che voi debbiate andarvi Con cinquecento Cavalieri armati Fuor della porta, onde si porta il sale, E porvi fopra un tumulo, e star'ivi Con gli archi intenti, e le saette in mano; E se i Goti verranno ad assalirvi, Non oprate con lor lance, nè spade, Ma folamente le faette, e gli archi; E come tutte poi le arete spese, Ponetevi a fuggir verso le mura Velocemente, e senza alcun timore: Che vi riceveremo entr'alle porte. Così gli disse Belisario il grande; E'l buon testor de i bellicosi inganni, Co i cinquecento Cavalieri armati Se n'usci fuor per la Salaria porta, Ed ando verso un tumulo a man destra, Che gli avea mostro il Capitanio eccelso. I Goti poi, ch'avean dolore, e sdegno, Che'l tradimento lor fusse scoperto. Come ancor vider Cavalieri armati Uscire arditamente alla campagna; Cofa, che prima non avean veduto; Saliron tutti in un furore estremo, E preson l'arme, e corsero a trovarli Senz'alcun minim' ordine di guerra.

Inanzi a tutti Turrismondo altero . Andava, e poscia Vitige, e Aldibaldo, Argalto, Tejo, Totila, e Bifandro, Con infiniti Cavalieri, e fanti. Dall'altra parte gli ottimi Romani. Stavan con gli archi intenti alla difefa. E non spendean le lor saette indarno; Ma le fermavan tutte nelle membra Di ben disposti giovani, e feroci; Talchè se ne vedeano andare al piano Continuamente, e insanguinar la terra. Trajano uccife il scelerato Arnolfo, Ch'era cugin d'Argalto, e di Prialdo, Bestemiatore, e sodomito, e ladro, E quasi infamia del paese Goto; E colsel drittamente in una tempia, Che tutta la passò sin'al cervello, E lo distese morto su l'arena. Uccife poi l'acerbo Maccarotto, Salucio, e Catinaro, e Palmarino, E Nervio, e Pontefuro, e Malmarano, L'un dopo l'altro con diversi strali. Arasso uccise Caspio, e Montacuto. Che fu fratel del perfido Belambro . Sindosio, e Grinto ancor facean gran colpi Con le faette de i fortissim' archi; E tutti gli altri Cavalieri eletti,

Ch'erano usciti fuor col buon Traiano. Facean del fuo valor pruove mirande. Ma i Goti, ch' eran numerosi molto, Succedean sempre in luogo degli estinti: E Turrismondo con Gradivo inanzi Col fcudo in braccio, che parca una felya, Saliva a poco a poco fopra il colle, Gridando sempre: O generosi Goti, Avanti, avanti contra questi cani: Cancianli giù dell'occupato colle. Perchè son pochi, e non potran durare Con noi, che siam più forti, ed abbiam nosco Una infinita turba di foldati. E'l buon favor dell' Angelo Gradivo. Allor vedendo gli ottimi Romani, Ch'aveano spese le saette, e vote Erano omai tutte le lor faretre. Si posero a fuggir verso la Terra, Come ordinolli il Capitanio eccelfo: E tutti i Goti gli correano dietro; Ma far non gli potean noja, nè danno: Ch'avean cavalli men veloci al corfo; Nè ben sapeano usar saette, ed archi. Come i Romani giunsero alla porta, Lucillo, e gli altri, ch' erano alla guardia, Calaro il ponte, e gli raccolsen'entro; E poi subitamente lo levaro.

Il che vedendo i numerofi Goti, Deliberaron di passare il fosso: Ed eran folti su per l'orlo, come Mattoni crudi avanti le fornaci In dreza, posti al Sol per asciugarli; Quand'ecco udirsi giù dall'alte mura Un ribombar di machine, e tormenti. Ed un gettar di ferramenti, e sassi Rotondi, e groffi, e di mirabil pondo, Con tanto afore furor, tanta ruina; Che parea, che la terra, e'l ciel cadelle. Questi giungendo fra la gente Gota, Ogni cosa frangean, che gli era opposta; Onde vedeansi andar per l'aria teste, E braccia, e gambe d'uomini defonti, E volar scudi. e lance per lo piano. Ch'era coperto già tutto di sangue, . Di corpi morti, e di cavalli, e d'arme. Nè fa più fiero strepito, o fracasso Fulgure ardente, che dal ciel discenda. Ouando percuote gli arbori, o le torri; Di quel, che feccion quei tormenti orrendi. E quelle fiere machine di guerra. Onde i soldati, che rimaser vivi, E i Duchi, e i Cavalier, senza dimora Si pofero a fuggir verso i lot valli; Nè si ritenner mai, sin che non suro

Cinti da quei grandi argini, e ripari. Il Capitanio poi, quand'ebbe visto, Che'l ftratagema fuo fuccesse appunto. Come avea difegnato entr'al pensiero, S' allegrò molto; e dopo questo fece Esaminar Dolosio, e Filocriso, Poi fece, che l'acerbo Violentillo Gli ponesse alla fune; onde per quella Doglia crudel, che non potean patire, Scoperfero i compagni del trattato. Che molti furo; e nominor'fra gli altri Massimo Senatore, il cui bisavo All'Imperio di Roma fu promosso. Poi ch'ebbe ucciso quel, ch' Aezio estinse, Per sdegno, e duol della stuprata moglie. Belifario intendendo delle genti Nobili, che avean parte in quel trattato, Ebbe gran doglia, e con più intensa cura Voltò la mente a custodirla meglio; Onde alle porte primamente fece Mutar le chiavi, e farne far dell'altre Più forti, e molto varie dalle prime: Fece mutar' ancor tutti i custodi. E poi façeali riveder la notte; E notar tutti quei, ch'erano assenti Da i luochi deputati alle lor guarde, Per farli poi punir quand'era giorno,

E passar crudelmente per le picche. Facea fonare ancor liuti, ed arne Su per le mura, acciò che tra quei suoni Steffeno meglio alle vigilie intenti; Ed ordinò, che quei, ch' andavan fuori Della Città la notte a far le scolte. Menasser seco un numero di cani, Per fentir meglio l'orme de i nimici. Così disposte, e riformate tutte Le diligenti guardie della Terra. Ordinò di mandar Silverio Papa, Con quei, che Filocrifo avea scoperti Complici suoi, per mar fino a Bisanzo; Benchè Sulmonio non potèo mandarli. Nè'l falso Erronio, perch' eran fuggiti. Come sentiro il sostener del Papa; Ed eran' iti a ritrovar Burgenzo. Il Capitanio poi dimandar fece Massimo Senatore, e così disse: Signor, di sangue, e di ricchezza illustre. Io vi vo'dir liberamente quello, Che ho dentr' al cuor; perciò che 'i dire il vero Sta bene a tutti quei, che non son servi: Voi siete, come complice del Papa, Stato accusato a noi, con altri ancora. Che volean vender questa patria a i Goti: Nè so pensar, che causa v'abbia mosso,

Essendo ricco, ed onorato tanto, Quant'alcun'altro della Terra vostra, E di sangue notabile, e regale: Ma quel, ch'aspira a cose altere, e nuove, Delle presenti sue non si contenta. Però voglio mandarvi entr'a Bifanzo, Col Papa, e con quest'altri a noi suspetti, Per starvi appresso al Correttor del Mondo. Ben vi ricordo di recarvi a mente, Che chi non ha i pensier, come nom mortale, Suole aver brieve, e mal felice vita. Così gli diste, e poi chiamò Navarco Fratel d'Arasso, e gli commesse, ch'egli Togliesse la galea, che stava a Ripa, E vi ponesse tutti quei Signori, E conducesse loro entr'a Bisanzo; E poi gli desse al Correttor del Mondo, Ch'avesse a far di lor ciò, ch' a lui paja. Massimo se n'andò contra sua voglia Col buon Navarco; e non poteo far' altro. Nè potè dir le apparecchiate scuse, Che volea fare a Belifario il grande. E così fece il Papa, e gli altri tutti; E giunti a Ripa, andor sopra il gran legno. E co i remi arrivor' fin' alla foce Del Tebro, e poi con le gonfiate vele Salir' full' ampio dorso di Nettuno,

Che gli condusse al destinato luoco. E mentre che facean questi negozi, E che la fame s'aggrandiva in Roma, Venne un corrier, ch'avea nome Giberto, Ch'era partito quello istesso giorno Da Napoli, e venuto in undeci ore, Che dodici cavalli avea mutati; E giunto avanti il Capitanio eccelso, Gli appresentò la carta d'Antonina Sua moglie, che dicea queste parole: Illustre mio Signor, gloria del Mondo, Noi siamo aggiunti in quest'alma Cittade, Che si nomò dalla sirena estinta, Ed attendiamo ad alloggiar le genti, E provedere ai lor maggior bifogni. Poi venne questa notte una fregata. Che ci mandò Narsete da Messina; E scrive, ch'egli è giunto con la gente Quivi, ed attende alquanto a ristorarla, Poi verrà tosto alla città di Roma Con vittuaria affai, com' ei vi scrive In queste carte sue, ch' ora vi mando. Nè so, s' io debbia dirvi anco un prodigio, Ch'apparfo è qui per volontà del Cielo. Molt'anni fon, che quivi una figura Fu fabricata al corso delle stelle, Di quadretti di marmi, come dadi, Di color varj, che congiunti insieme,

Avanza di vaghezza ogni pittura, E s'appella Mofaico dalle genti. Questa era Teodorico Re de' Goti, E fabricata fu da un' Eremita, Ch' era mago, ed astrologo eccellente. Ei pose in essa ciò, ch'al Regno Goto Intervenir devea di tempo in tempo; Onde cadendo il capo a quella imago, Teodorico passò di questa vita: Poi come il ventre ad ella si disciolse Ott'anni dietro, Atalarico morse; Ma quando quelle parti, che l'uom cela, Cadero, giunse Amalasunta al fine. Ora al venir del messo di Narsete Cadute son le coscie, e le genocchia Di quella statua, con le gambe, e i piedi, Nè di lei più si vede alcun fignale. Il che vuol dinotar, come s'afferma, Che distrutta sarà la gente Gota; E priego Dio, che sia per le man vostre. Com'ebbe letta Belisario il grande. Questa carta gentil della conforte, Si pose a legger l'altre del pacchetto. Ed ecco un uom tutto affannato in vista Gli venne avanti, e disse este parole: Illustre Capitanio delle genti, Io vengo a dirvi una novella amara;

Ma sempre si den dire ai lor Signori Tutte le nuove, o prospere, od avverse, Acciò che possan provederci in tempo: Perduta avemo la città di Porto. Il Capitanio udi con molta noja Quella molesta, e pessima novella, E disse al messo: Non t'incresca dirmi, Come ci han tolto sì opportuno luoco... Allora il Cavalier, ch' era nomato-Pistofile, gli disse in questa forma: Stamane, appunto nel fpuntar del Sole, S'apri la porta, e fu calato il ponte, Per lo qual s'esce fuori in ver' Levante, E poi fovr'esso su condutto un carro, Da quei di fuori, carco di farmenti; E dietro v'era Totila in aguato, Il qual si fe subitamente avanti, Ed intrò nella porta, e poscia uccise Gagliardo, e Beraldin, ch' eran fovr'essa, Ed andò con furor verso la piazza, Ferendo, ed uccidendo assai persone. Il fiero Armano poi, ch'entr'al palazzo Si stava, come udi quel gran tumulto, Subito armosti, e se gli fece contra, Ed affronvollo; che parea un cinghiale, Che vede il cacciator con l'arme in mano, E senza tema della propria vita, Con molta furia se gli avventa addosso.

Così facea quel valorofo Armano, Ch' andava adosso, a Totila, menando Sempre possenti, e dispietati colpi; Talchè facealo ritirare indietro A poco a poco, ed e'fpingeasi avanti: E fenza dubbio alcun l'arebbe morto: Se'l Ciel non gli mandava altro foccorfo. Perch'era con Armano il popol tutto; E Totila avea poi pochi guerrieri, E quelli pochi ancora eran feriti Da i sassi, che piovean dalle fenestre. E giù dagli alti tetti delle case. Totila allora avea sì poca gente. Perciò che nell'entrar dentr'alla Terrà. Il ponte levador, ch'era ful fosso, Dal peso del gran carro, e da i soldati. Che v' eran fopra, ruind nell'acqua; E Totila rimafe entr'alle mura. Con quei guerrieri, che trovossi accanto: Che gli altri tutti si restor di fuori. " Ma se color, che custodian la porta, L'aveffer chiusa, essendo rotto il ponte, Non gli potea venir foccorfo alcuno: Onde'l fuperbo Totila farebbe Giunto all'ultimo di della fua vita. Ma ciò non piacque alla divina Altezza, Forse per slagellar l'Italia stanca. Tejo, come si vide esser di fuori,

#### 278 LIBRO XVI.

Corse a una casa, e prese assai legnami, E fece far subitamente un ponte, Che fovr'esso passò tutta la gente, E se n'andò, dov'era la battaglia, Con gran furore, e smisurati cridi. Allora cominciò ritrarsi a dietro Il fiero Armano, e gir verso il castello; Perchè ferito fu nel braccio destro D'una faetta, che gli diè gran noja. Ouesto vedendo il populazzo vile, S'ascose tutto dentro alle sue case. Totila poi fegui con grande ardire La sua vittoria, e pose tutti i fanti Circa'l castello, per voler pigliarlo; Onde vedendo noi, ch' eravam dentro, Non aver vittuaria, e manco forze Da poter contraporci a tanta gente, Tentammo di voler renderci a patti. Salva la robba, e falve le persone; Ma Totila non volle. E poi tentammo Di falvar folamente le persone; Ed ei si contentò; ma volse i Capi Nostri tutti prigion nelle sue mani, Poi lasciò l' altra gente andar senz'arme. Così partimmi quindi; e me ne venni Di lungo a ritrovar la vostra Altezza.

Fine del Libro Decimosefto.

# 多多多多多多多多多多多多

## LIBRO XVII.

# DELL' ITALIA LIBERATA DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

Dicesette ha il cartel di Turrismondo.

BEn'era stata la novella amara Al Vicimperador dell' Occidente. D'aver perduto un si mirabil porto; Perchè traea molto foccorfo quindi Contra l'acerba, ed importuna fame, Che si spargea per la città di Roma, Ed era omai troppo crudéle, ed aspra. Or mentre che si stava in quei disagi, L'Angel Gradivo giù dal Ciel discese; E desioso d'ajutare i Goti. Prese la simiglianza di Gildone, Ch'era fratel cugin di Baldimarca Madre di Turrifinondo, onde allevollo Per far piacere a lei con molta cura, Ed insegnolli l'arte della guerra. Gradivo adunque, presa la sembianza

Di lui, sen' venne a Turrismondo, e disse: Parmi, Signor, che sia molta vergogna Dell'onorato Esercito de' Goti. Che non si truovi alcun di noi, ch'ardisca Disfidare a battaglia un'uom Romano. Adunque voi, poi che la gloria, e'l fiore Siete de i nostri Principi, e Baroni, Ite a pregare il Re, che si contenti. Che possiate mandare un nostro Araldo Con un cartello alla città di Roma. E disfidare ognun, sia qual si voglia Degli onorati Principi Romani, A combatter con voi da corpo a corpo. E mantener'a lor, come fan male A farci guerra, e torci le cittadi. Che possedute avem molti, e molt'anni. Così gli diffe quel celeste messo; E Turrismondo molto rallegrossi Dentro al suo petto di si bel ricordo; Poi se n'andò subitamente a Corte, E disse al suo Signor ciò, che avea detto Di punto in punto il messaggier del Cielo; E gli chiese licenza di mandare A disfidere un Principe Romano, Sia qual si voglia, pur ch'egli abbia ardire Di combatter con lui come gli paja. Come fu nota al Re quella proposta

Di Turrismondo, allegro gli rispose: Veramente, fratel, molto mi piace Il tuo parlar, perciò che ben difende Il nostro onore, e la virtu de i Goti; Nè me lo scorderò, mentre ch' io viva: Che ingrato è quel, che beneficio scorda. Fà dunque a tuo piacer questa disfida: Ed ancor cerca di portarti in modo. Ch'abbiam l'onor di te, che noi speriamo. Ma vo', che primamente andiamo a mensa; Per dar qualche ristauro ai nostri corpi: Che 'l vino, oltra che acqueta ogni dolore, Suol svegliar' anco l'animo, e le forze, Ed è rimedio eletto alle fatiche. Così diss'egli, e tutti se n'andaro Verso gli alberghi loro a prender cibo; E solamente Turrismoudo altiero, E Marzio, e Tejo, e Totila, ed Argalto Restor col Re quella mattina a pranso. Ma come ebber mangiato, e coronate Spesso le tazze di spumoso vino. Fu dettato il cartello, e poi mandato Per Trasiremo Araldo del Signore Subitamente alla città di Roma. L' Araldo aggiunto a Belifario avanti. Lo falutò con un fembiante altero. E mostrolli il cartello, e poi lo lesse

In presenza d' ognuno; il qual dicea: Io Turrismondo, Duca d'Acquileia, Della famiglia nobile de i Balti. Disfido ognun de i Principi Romani, Ch' abbia ardimento di combatter meco: Ch'io gli vo'mantener, come fan male A farci guerra, e torci le cittadi Possedute da noi molti, e molti anni. Elegga adunque l'arme: ch'io gli mando Per campo franco il prato di San Piero; E'l nostro Re prometteralli in modo. Che tema non haran d'alcuno oltraggio. Com'ebbe letto quel cartello acerbo. Lo diede al Capitanio delle genti; Onde i Baroni, e i Cavalieri, e i Duchi, Ch' erano intorno a lui, steron suspesi, E muti, e non dicean parola alcuna. Il che vedendo il Capitanio eletto . --Rispose al messo con parole tali: Araldo, torna indietro al tuo Signore. E digli, che 'l cartel, ch' a noi ci manda, S'accetta allegramente, e manderemo Un nostro messo, che diragli l'arme, E l' Cavalier, che piglierà l'affunto Di sustener per noi questa querela. Così diss'egli, e lasciò gir l'Araldo, Acciò ch', andato lui, qualcun parlaffe,

E s'offerisse pronto alla battaglia. Ma dopo questo, ancor ciascun si tacque. Perch' avean tema di accettar l'invito, E gli parea vergogna il rifiutarlo. Allor levoffi il Capitanio eccelfo, E disse con disdegno, e con dolore: O Cavalieri arditi alle minaccie, E pigri, e lenti ad escquire i fatti, Veramente Romane, e non Romani; Questa vi sarà pur vergogna eterna. A non risponder nulla ad un guerriero, Che folo ardifca a disfidarci tutti. Non farà questo, no, non farà questo: Datemi l'arme: ch'io vo'gire al Campo, E combatter con lui senza dimora; Sia la vittoria poi dove al Ciel piaccia. Così diss'egli; e'l venerando Paulo Si levò ritto, e con parlar soave, Rivolto verso il Capitanio, disse: Signor, non tocca a voi questa battaglia; Perchè tra i sommi Capitani sempre L' audace ha manco laude, che'l ficuro. S'a questa vi sfidasse il Re de' Goti, Forse non vi direi, che non v'andassi; Quantunque il Capitanio, che governa, Non deggia mai combatter, se non quando Forza è falvare, o inanimar le genti;

Da poi mi volgo a voi, fratei miei cari. Perchè non so pensar d'onde sia nata La tepidezza, che v'ingombra il cuore. Pensate un poco dentro i vostri petti. Che quando intenda il Correttor del Mondo Questa vil codardia, questo timore, Che tutti abbiamo d'un Baron de' Goti, Ouanto dolore arà, quanta vergogna. D'aver nel Campo suo gente si vile. O summo Re delle sustanze eterne. Foss'io di quella età, com'era, quando Noi combattemmo là presso al Ticino Col forte Re degli Eruli Odoacro; Che forse non s'aria tanto bisogno Di trovar fcontro a quel guerriero acerbo. Io mi trovavo allor col buon' Oreste. Padre, e rettor dell'infelice Augusto: Ouivi era tra i nimici un Bajamonte Cugin del Re, che disfidava ognuno Con molto ardire, e minacciava a tutti; Onde nessun'ardia d'andarli contra. Perchè temean la sua terribil forza. Ed io folo v'andai: che'l cuor mi spinse, E la mia gioventù, ch'era sul fiore; E combattendo lo distesi al piano, E morto lo lasciai sopra'l terreno. Come'l Ciel volfe, e la bontà divina;

Quantunque ei fosse di fortezza immensa, E di grandezza orribile, e tremenda. O, s'io mi fosse ancor di quella etade, Con le mie forze ed integre, e robuste, Certo quel Turrismondo aria trovato Chi accetteria l'acerbo fuo cartello. Ma voi, che siete e giovani, e gagliardi, Non dovreste da lui schifarvi punto, Ma difender l'Italia, e'l vostr'onore. Tal fu il parlar del venerando Paulo; Onde levonsi dodeci guerrieri, Disposti, e pronti ad accettar l'impresa. Il primo fu Acquilin, che avanti gli altri Si levò in piedi, ed accettò il cartello; E dopo lui levossi il sier Mundello, E'l fier Costanzo, e poi Tarmuto, e Magno, E Trajano, e Teogene, ed Olando, E Catullo, e Bessan, Longino, e Bocco. Tutti si levor' ritti, ed accettaro Di far con Turrismondo aspra battaglia. Onde'l gran Capitanio delle genti, Per non parer di dispregiarne alcuno, Si preparava ponerli alla forte, Quando gli dise il buon Conte d'Isaura: Io penso certo, Capitanio eccelso, Che fia bifogno a quest'aspra battaglia Ufar piuttosto elezion, che sorte.

Pigliamo adunque il ben , che 'l Ciel ne mostra, Il primo fu Acquilin, che avanti gli altri, Mosso dal Re della celeste Corte, Ci disse d'accettar quest'alta impresa; Diamola adunque a lui: ch'egli è il devere, Ch' ella sia data a quel, che fu il primiero, Sendo forse il miglior, ch'abbiamo in Roma: Poi serberemo gli altri ad altro tempo. Così disse il buon vecchio; onde ciascuno Di quei Baron, che si trovaron' ivi, Laudaro, e confirmaro il fuo configlio. Allora il Capitanio delle genti Chiamò Carterio suo fedele Araldo, E disse a lui queste parole tali: Or và, Carterio, e nunzia al Re de i Goti, Come Acquilin verrà con l'arme indosso A far con Turrismondo aspra battaglia, Per sustenerli, che con gran ragione Gli facciam guerra, e tolte abbiam le terre Più giustamente, che non ci han rubbate, Ed ancor ne torrem, per fin ch'abbiamo Posta l'antica Esperia in libertade: E l'arme poi faran la lancia, e'l feudo, E la spada, e'i pugnale; ed arà indosso La corazza, i spallazzi, e i braccialetti, E la falda, e i fiancali, e'l gorzarino: Arà le arnise, e le schiniere in gamba.

E i guanti in mano, e la celata in testa. Io verrò poi fuor dell' Aurelia porta, Con cinquecento Cavalieri armati, Per compagnare il mio guerriero al Campo; Ed ei potrà venir con altrettanti. E menar Turrismondo alla campagna Con le medesime arme, ch'io t'ho detto. Quivi combatteran quanto a lor paja: Quivi prometteran di non lasciare, Che fatte sian superchiarie, nè fraudi Dal canto lor contra la nostra gente: Ch'anch'io prometterò questo medesmo. Carterio se n'andò senza dimora A far quell' ambasciata al Re de' Goti, Che l'accettò con orgogliosa fronte. Dapoi s' armaro e l'una, e l'altra parte; E quei per prati, e questi fuor del ponte Giunsero in su la piazza di San Piero. E'l Re sen' venne, ed Aldibaldo insieme. Nel spazio, ch'era tra i Romani, e i Goti. Dall'altra parte Belifario il grande. Venne ver'lui , col buon Trajano accanto. Quivi giuraron' ambedue le parti D'osservar quel, che detto avean gli Araldi, E di lasciar combatter quei guerrieri, Fin che la morte, o che la notte i parta. Poi dopo questo ognun di lor si trasse

Verso i suoi Cavalier, ch' eran fermati Dall'uno, e l'altro canto della piazza; E fol Trajano, e'l Principe Aldibaldo Restaro in essa, e dismontaro a piedi; E quivi primamente misuraro Un spazio grande, e'l disegnar'co i pali In forma d'uovo, o di famoso circo, Ove interdetto fu, che non v'entrasse Persona alcuna in pena della vita, Salvo i patrini, e i duoi fedeli Araldi. Poscia su steso da ciascun de i capi Del gran steccato un padiglione adorno: E fatto questo, fu cavato a sorte, In qual ciascun di lor doveva armarsi; E toccò ad Acquilin dalla man destra Verso Levante, e Turrismondo all'altra, Ove fubitamente se n'entraro. Poi l'arme di ciascun furon reviste Da Aldibaldo, e Trajan, ch'eran patrini; E ritrovate esser fedeli, e giuste, Subitamente le fur poste intorno. Or mentre che s'armavano i Baroni, I buon Romani con pensier divoti Pregavan Dio per la vittoria loro. Ond'alcun disse risguardando al Cielo: O Padre Eterno, che governi il Mondo. Concedi la vittoria ad Acquilino;

E se pur' anco Turrismondo hai caro, Fà, che di pari ognun di lor si parta Senz' aver danno nelle membra loro, E ciascun torni salvo alle sue genti. Così dicea la turba; e i dui Baroni Usciron fuor de i padiglioni armati, Si ben disposti, e si leggieri, e destri; Che verso lor mirò tutta la gente. Ed Acquilin con passi grandi, e saldi, Con faccia allegra, e con orribil vista, S'appresentò, che parea proprio Marte, Ch'andasse contra i popoli de i Sciti; Di che si rallegror' tutti i Romani. E gran timor nacque alla gente Gota. Onde nel petto a Turrismondo istesso Batteva il cuore, e non fapea, che farsi: Che fuggir non potea l'empia battaglia, Nè si potea ritrar nelle sue squadre. Essendo quel, ch'avea fatto l'invito. Acquilin poi si fece a lui vicino · Col scudo in braccio, che parea una torre. Quel forte scudo prima era contesto Di legname di fico, e poi con colla, E nervi di buon cuojo era coperto; E fopra il cuojo era brunito acciaro Fregiato d'oro, e in mezzo avea dipinto Il suo monton, ch' avea, le corna rosse.

Con questo in braccio a lui si se vicine, E disse minacciando este parole: Turrismondo, or saprai da solo a solo, Come fon fatti i Principi Romani. Sebben non c'è il feroce Corfamonte: Perciò che senza lui molti ci sono, Che potran contraporfi alla tua forza. A cui rispose Turrismondo altero: Valorofo Acquilin mastro di guerra, Non mi tentar, come fanciullo, o come Femina, d'arme, e di milizia ignara: Ch'esperto son'anch'io nelle battaglie. E so ferire, e uccidere i nimici, E fo ben maneggiar la lancia, e'l scudo Con la finistra mano, e con la destra, E so combattere a cavallo, e a piedi. Guardati adunque: ch'io non vo'ferirti Nascosamente: e schiva questo colpo. E così detto, Jasciò gire un'asta Possente, e grossa, e lunga undeci palmi, Col ferro in cima, ch' era acuto in punta. Come una spada, e quattro palmi lungo, Poi quattro dita, e più verso la frangia. S'andava dilatando a poco a poco. Fin' al caston, che riceveva il legno, Ov'eran fitte quelle orecchie lunghe, Che faccan ftar fermissima la lama.

# DECIMOSETTIMO. 291

Con questa diè nel scudo ad Acquilino Presso al monton, che in esso era dipinto, E passò il ferro, e poscia il cuojo, e'i legno, E nella imbracciatura si ritenne: Che trovò un chiodo, e penetrar no'l pote. Acquilin lasciò gir dall'altra parte La sua grand'asta, e colse Turrismondo Col furioso, e dispietato acciaro, E'l scudo gli passò di banda in banda, E giunse alla corazza, e quella fesse Vicino al fianco; onde'l Baron fi torse, Ed a quel modo fi falvò la vita. Poi prestamente ricovraron l'aste I dui franchi guerrieri; e prestamente, Come cinghiali, over leoni orrendi, S' andaron contra con maggior furore: E Turrifmondo un'altra volta colfe Con l'asta in mezzo il scudo d' Acquilino; Ma non lo trapassò, perchè si torse L'acuto acciaro, e ruppe inver'la punta. Ben la puntura di quell'altra lancia, Che colfe Turrismondo in sommo al scudo, Se n'andò dentro, e lo passò nel collo Con picciol piaga, e felli uscire il fangue: Ma non per questo Turrifmondo altero Abandono Pincominciata pugna, Se ben'era feriro, e se ben l'asta

Sua, ch'avea in mano, era fpuntata, e rotta; Ma pose quella nella man sinistra, Poi si ritrasse alquanto, e prese un fasso Rotondo, e grosso, che giacea sul piano, E lo gettò nel scudo ad Acquilino; Che fece ribombar tutta la piastra Del finissime acciar, che lo copria. Acquilino ancor'ei ne prese un' altro Molto maggiore, e con furore immenfo Lo spinse verso Turrismondo altero; Onde 'l scudo di lui non lo sofferse, Ma fi fpezzò, tal che i genocchi ancora Fur vinti sì, che fu diftefo al piano. Poi prestamente si levò da terra, Perchè Gradivo l'ajutò a rizzarfi. E dopo questo, con le spade in mano Arian fornita quella orribil zuffa, Se Rubicone, e fe Carterio Araldi Non gettavan tra quelli in terra il scettro. Ch' era fignal di dipartir la pugna; E s'anco Rubicon non gli dicea Rivolto a tutti dui queste parole: Non combattete più, Signori eccelsi: Che la notte, ch'è giunta, vi diparte; Onde è bene ubidirla, e por giù l'arme : Che'l fommo Re della celeste Corte Ama ciascun di voi, perciò che siete

Guerrieri eletti, e di suprema forza, Com'ora è noto all'uno, e l'altro stuolo. A cui rispose il buon Duca Acquilino: Fà Rubicon, che Turrifmondo dica Queste parole anch' ei ; perch' egli è quello, Che ha disfidati i Principi Romani; Ed io non farò duro a compiacerli. Onde poi disse Turrismondo a lui: Valorofo Acquilin, mastro di guerra, Poi che'l Re delle stelle esser t'ha fatto Il miglior Cavalier, ch'alberghi in Roma, Lasciam per oggi la battaglia fiera, Poichè la notte è giunta, che c'ingombra La vista, e ci conforta a riposarci. Diman combatterem, fin ch'al Ciel piaccia Di giudicarci, e far, che l'un di noi Abbia dell'altro la vittoria, e'l vanto. Tu tornerai nella città di Roma, E farai lieti i cari tuoi compagni Della prefenza tua, ch'ognan la brama: Ed io ritornerò dentr'al mio vallo. Per far lieta di me la mia famiglia. Che sta suspesa, e priega il Ciel, ch'io vinca. Io vo', ch'ancora ci doniam l'un l'altro Qualche bel dono, acciò che alcun de i nostri Dica: Costor, che combattero insieme Tant'aspramente, son partiti amici.

E detto questo, subito si scinse La ricca spada, e con la cinta, e'l fodro Carchi di perle ad Acquilin donolli. Ed Acquilino anch'ei volse donarli Il pugnaletto fuo, ch' avea per pomo Un'ametifio, e'l manico d'acate, E tutto il fodro di purissim'ore. E così avendo l' uno all'altro dati. Quei doni eletti, quindi si partiro; E l'un co i Goti, e l'altro co i Romani Feccion ritorno ai lor fedeli alberghi. I Goti erano allegri, avendo visto. Che Turrismondo, fuor d'ogni speranza, Vivo, e con poco mal se n'era uscito Dalle-man del fortifimo Acquilino. Il Capitanio ancor con gran diferto Vide Acquilin del fuo vantaggio allegro; E tutti lieti ritornaro in Roma. Ouivi egli tenne affai Baroni a cena, Onorando Acquilin con vini eletti. Co i miglior cibi, e le miglior vivande, Che fi poteano avere in quei difagi. Poiche la fete, e l'importuna fame Fur rintuzzate, il buon Conte d'Ifaura Incominciò parlare in questo modo: Veramente, Signor, la fame orrenda Molto molesta il gran popol di Roma;

# DECIMOSETTIMO: 295

Onde sia forza o dar la Terra ai Goti. Over' andarne disperati a morte. Più non c'è grano, e fono i cani, e i gatti, E i forci quasi omai tutti consonti; E dietro a quelli ancor molti cavalli Si fon mangiati: e se vorrem tenerci. Ci converremo alfin mangiar l' un l'altro. Però bisogna, che troviam rimedio Al fuo crudele, e impetuofo assalto. Mandiam dunque a trovare il buon Narsete In mare, e dianli fretta, acciò ch'egli entri Nel Tebro, e venga a liberar la Terra Con quelle vittuarie, ch'egli ha seco. Mandiamo anco Procopio inver' Gaeta Sulla riva del mare, onde raccolga Tutti i formenti, e vittuarie, e strami, Ch' ivi può avere, e ce li mandi a Roma. Perchè possiamo sustener l'assedio. Fin che giunga foccorfo da Bifanzo. Così diffe il buon vecchio: e fu lodato Da tutti, ed accettato il suo consiglio: Poi prestamente su mandato a Ripa Peranio; ed ei fali fopra un legnetto Leggiero, e svelto; e con la vela, e i remi Andò per incontrare il buon Narsete: E ritrovollo quando entrar volca Nel porto d' Ostia con le navi carche.

#### 296 LIBRO

Poi parimente quella istessa notte Procopio se n'andò verso Gaeta. L'altra gente del stuol, parte alla guardia Delle mura si diede, e parte al fonno. Ma come venne la vermiglia Aurora A rimenar'il di fopra la terra, Il Capitanio si levò del letto, E si vesti di panni, e poscia d'arme; E mentre andava a riveder le porte, Venne una schiera d'uomini correndo. E gli narrò la giunta di Narsete. Con tanta vittuaria, e tante navi. Che tutto quanto il Tebro era coperto Di legni carchi, e di raccolte vele. A quella voce il Capitanio eletto S'allegrò molto, e rivoltò il destriero. E se n'andò per incontrarlo a Rina. Come su quivi, ritrovollo appunto, Ch' allora se n'uscia fuor della nave: Onde abbracciollo con diletto, e festa. E disse a lui: Signor, tant' opportuna È la vostra venuta a questa impresa. Quant' altra cofa, che potesse aversi; Onde ringrazio Dio, che v' ha mandato Al maggior' uopo della nostra gente. Che quasi per la fame era consunta, Aspettando, e bramando il vostro ajuto.

A cui rispose il buon figliust d' Araspo: Veramente, Signor, mi fon sforzato Di venirvi a trovar, quanto più tosto M'han conceduto la marina, e i venti; Alla cui volontà convien, che stia Tutta la gente, che cavalca il mare. Peranio fa, che, quando mi fe noto Sulla foce del Tebro l'empia fame, -Ch'offendea tanto la città di Roma; Che fenza alcuno indugio me ne venni, E fei pigliar tutti i giumenti, e i buoi, Ch'erano in Ostia, per tirar le navi, E venir tosto; perchè avea temenza, Ch'io non tardassi troppo: che'l soccorso Non fuol molto giovar, quand'egli è lento. Or'io mi truovo qui per ubidirvi. Così difs' egli; e Belifario il grande Lo fece poi falir fopra un corfiero, Ch'avea fatto condur dalle sue stalle, E seco nel menò dentr'al palazzo. Quivi lo tenne a pranfo, e non lasciollo Partir, fin che l'albergo fu racconcio, Ch'a lui fu scelto sopra il Quirinale; Il che si fece in manco di quattr'ore. In questo mezzo il gran popol di Roma Era concorso a discarcar le navi, Che tanta vittuaria ayean condotta,

Che le strade di Roma eran coperte D'uomini carchi, e di somari, e muli. Come al toccar delle forelle d'Andro Divenia biada, e vin eio, ch'era tocco; Onde con quelle donne il grande Atride Pensò nutrire i Greci intorno a Troja; Ma non potèo, ch'elle fuggiro; e quando La fuga non valea contra la forza, Si dileguaro in forma di colombe; Così venne all'entrar di quelle navi Per tutta Roma un' abbondanza tale, Ch'ogni cosa parea formento, e vino. Or mentre che si stava in quei negozi, E s' attendeva a dispensar le biade, Per liberare il popol dalla fame; S'attefe ancora ad alloggiar la gente Ch' avea condotta il callido Narfete; Ed alloggiata fu presso ai lor Capi, Quanto si pote: e l'un fu Valerano Duca di Libia; e Marzian fu l'altro Duca di Messia, uom di valore immenso; Il terzo poi fu il Principe Canonte, Che la Dacia Ripense avea sott'esso; Vitellio il quarto, Duca d'Elesponto; Il quinto era Zenon, ch'avea il governo Della Siria Eufratense; e dopo questo V'eran molti altri Principi, e Baroni,

Che faria lungo nominare ognuno; Ma di lor si dirà quando sia tempo. Standosi adunque il Capitanio intento In questi alti negozi della guerra, Sen' venne avanti lui Salvidio Goto. Questo Salvidio era fedele eunuco. Della bella Cillenia, che fu scelta, Ouando fu preso Napoli per forza, E data in parte a Belisario il grande, Si come cosa di bellezza estrema; Ed ei la diede in guardia al fier Costanzo, E gli commise a custodirla, come S' ella fosse Antonina sua consorte. Salvidio adunque al Capitanio avanti S'ingenocchiò, parlando in questa forma: Illustre Capitanio delle genti, Cillenia mia Signora, e vostra serva, La qual fu data in guardia al fier Costanzo E fu commesso a lui di custodirla Con diligenza, e farli onore, e pregio; Or' egli acceso di lascivo amore. La tentò molto di volerla indurre A compiacerli, e divenirli amica; Ed ella sempre con parole oneste Glie l'ha negato, e dettoli, che mai Non romperà la fede al fuo conforte, Fin che viva farà sopra la terra;

Ond'ei, vedendo, che non può con doni, Nè con parole al fuo voler tirarla. Gli ha detto chiaro, ch'userà la forza: E però, mossa da timor si grave, Mi manda a pregar voi con prieghi ardentì, Che per pietà vogliate liberarla Dalla violenza, e forza di Costanzo; E sia più tosto a lei per le man vostre Tolta la vita, e'l sangue, che l'onore: Che fenza dubbio, fe la donna il perde, Non le resta vivendo altro di buono. A lui rispose Belisario il grande: Salvidio, và, rifpondi alla tua donna, Che stia sicura fopra la mia fede, Ch' io non comporterò, ch'a lei sia fatta Violenza, e forza da persona viva. E detto questo, laseiò gir l' Eunuco; Poi forridendo disse al buon Trajano: Ecco'l Baron, ch' avea tanta possanza Contra i colpi d'Amor; che no'l temeya. Nè dubitava effer da lui constretto A far cosa giammai contra'l devere: Or s'apparecchia a fare ingiurie, e forze, Che son pur cose in ver contra'l devere. Andate adunque a dirli, che non faccia Violenza alcuna a quella bella donna, Ch'a me fu scelta, ed io la diedi a lui

Per custodirla, e non per farli oltraggio; Perch' io spero da lei qualche buon frutto, Conservandola intatta al suo consorte. Com' ebbe udito questo il buon Trajano, Se n'andò ratto a ritrovar Costanzo; Ed oltre a quel, che Belifario disse, Soggiunse ancor da se queste parole: Non avete vergogna, almo Barone, A voler far violenza a quella donna, Che fu dipositata in vostra mano? Che'l fraudare il deposito, è un'errore Molto maggiore affai, che non può dirfi. Perciò, chi rompe la promessa fede, Inganna l'amicizia, ed anco insieme La caritate, e la giustizia offende; Onde con morte fi dovria punire Qualunque si ritruova in questo sallo. E voi più ch'altro meritate pena, Poichè lusturia simplice vi muove A far si grave, e scelerato eccesso. Dopo queste parole, il sier Costanzo Cominciò lagrimar come un fanciullo, E seco stesso a disperar perdono: E da sì vil pensier nacque un peggiore; Perchè deliberò di tuor la vita. Come potesse, a Belisario il grande, Sperando poi d'aver la bella donna,

Senza contrasto di persona umana. Onde poco da poi se n'andò a Corte, Per difegnar quel scelerato effetto: E come giunse in mezzo della sala. Belifario ordinò, che si chiamasse La guardia sua, che si trovava a basso, Ch'eran dugento alabardieri armati: E questo fece, che volea mandarla A fedare un rumor, ch'era nasciuto Giù nella piazza al dispensar del pane. Costanzo, come udi chiamar la guardia, Subito si pensò, che si chiamasse Per fostenerlo, è torre a lui la vita; Però disposto, avanti che morisse, Di dare effetto al suo crudel pensiero. S'accostò ratto a Belisario il grande; E col pugnale in man, per amazzarlo, Gli tirò d'una punta verso 'l ventre. Allor faresti, Capitanio eccelso, Giunto all'estremo di della tua vita. Se'i buon' Angel Palladio, ch'alla cura Di te fu posto dal voler del Cielo. Non s'opponeva a quel spietato colpo Sotto la vera forma di Bessano; Ond'ei fu'l scudo della tua persona. Poi tutti gli altri Principi Romani Furo intorno a Costanzo; ed Aldigieri

Subito il prese per lo braccio destro, E Valerano ancor per lo finistro, E gli impediro il furioso assalto, E falvaron la vita a quel Signore. In questo tempo ancor venne la guardia. Che prestamente prese il sier Costanzo, E tolseli il pugnal, ch'aveva in mano. Poi fenza indugio lo menaro a basso, E lo ferraro in uno ofcuro luoco, Ove, per lo decreto de i foldati, La notte istessa gli taglior'la testa. Questa fu la cagion della tua morte, Superbo, e ferocissimo Costanzo, E non la resistenza de i pugnali, Che tollesti a Presidio entr'a Spoleti. Come da qualche istorico si scrive, Che forse non sapea tutte le cose, Come han saputo le celesti Muse. Quando Cillenia intefe il gran disconcio, Ch'aveva avuto il Capitanio eccelio; Dentr' alla mente sua molto si dolse, E poi mandò Salvidio a ritrovarlo, Che disse a lui queste parole tali: Illustre Capitanio delle genti, Cillenia mia Signora a voi mi manda, Perchè si dole assai del gran periglio, Che sia per lei venuto a vostr' Altezza;

Ma si confola poi, vedendo il male Nell'empio malfattor tutto rivolto. Ed ancor m'ha commesso, ch'io vi dica, Che se le concedete, ch'ella mandi A far venire Agrippa fuo conforte. Che ha molta gente fotto il suo governo. Penfa, che arete un'uom, che fia migliore, E più fedele assai di quel, ch'è morto; E spera, ch'ei verrà senza tardare; Perciò che'l nuovo Re non l' ama molto, Sendo di fangue affai congiunto all'altro, Che fu fatto da lui condurre a morte; Onde cercò da poi di fepararlo Dalla mogliera sua, la qual non volse Lasciarlo mai, nè torre altro marito. Però, da queste tali ingiurie mosso, Spera, che volentier verrà a trovarvi, Per militar fotto l'imperio vostro. Così diss' egli; e Belisario il grande Gli affentì, che mandasse a dimandarlo, Ed affirmolli ancor, che, s'ei veniva, L'arebbe caro, e gli farebbe onore. Come Cillenia udi quella licenza, Mandò Salvidio, che parea fuggito Della prigione, e ceppi de i nimici, A ritrovare il suo diletto Agrippa, Ch'aveya i Cavalier nel festo vallo,

Che custodia la Prenestina porta Sotto'l governo del feroce Argalto: Questi, come lo vide a se venire Con quell'abito tristo, ebbe temenza, Che non recasse a lui novelle amare Della sua donna; onde gli disse: Dimmi. Che fa Cillenia mia? truovasi viva? Ed egli: È viva, e fana, e vi faluta; Di che allegrossi tutto nella fronte. Quindi ritratti in più secreto luoco, Gli dimostrò la carta, ch' ella scrisse. E cusita gli diè tra suola, e suola Sotto le scarpe sue, ch'aveva in piede. Perchè non fusse ritrovata, e letta. E disturbasse poi tutto'l negozio. Agrippa lesse quell'amata carta Della bella Cillenia, e la rilesse Cupidamente, e con piacere estremo: Ch'altro non gli scrivea, se non com'era Sana, e pregava lui, che desse fede Al buon Salvidio suo, come a se stessa. Allor Salvidio gli narrò gli onori, Gh' a lei faceva il Capitanio eccelfo: E poi gli disse il caso di Costanzo, E'l desiderio ancor della sua donna. La quale ardentemente lo pregava D'esser contento di venirsi a Roma

A star con esso lei : ch'arebbe quivi Cortesie grandi, ed onorevol grado. Agrippa Iacrimò per la dolcezza De i beneficj, e de i cortesi onori, Che si faceano alla sua cara moglie; E poi disse all' Eunuco: Io son contento Di star sotto quest'uom prudente, e giusto, E che ogni altr'uomo di valore avanza: Ritorna a dirli, che, piacendo a Dio. Domattina verrò presso alla porta Latina, appunto nel spuntar dell'alba, Con più di mille Cavalieri eletti Della mia buona, e valorosa gente; E quivi ordineran, che siamo aperti, E tolti tutti dentro dalle mura. Così diss'egli; e quel fedele Eunuco --Subitamente ritornossi in dietro. E spose la gratissima risposta A quella donna, e riferilla ancora Al Vicimperador dell' Occidente. Che molto dimostrò d'averla cara. La mattina dapoi, quando l' Aurora Apparve in Oriente inanzi al Sole, Agrippa fi trovò presso alla porta, Con più di mille Cavalieri armati; Onde Sindosio, ch' ivi era alla guardia. Lo tolse dentro, come gli avea detto

La fera avanti il Capitanio eccelfo; A cui fe poi faper; ch' era venuto Agrippa, con la sua fiorita gente; Ed ei gli diffe: Dilli pur, che vada -A visitar Cillenia sua conforte Primieramente, e poscia si ritorni: Ch' a più bell'agio parleremo insieme . Così fu riferito al buon' Agrippa; Ond'egli andovvi e giunto nell'albergo Ove abitar foleva il fier Costanzo. Quivi difcese del destriero in terra Subitamente: e nel falir le scale. La bella donna fua gli venne incontro. Quivi abbracciolla con piacere immenfo. Ed ella abbracciò lui, senza dir mula; Ma gli occhi avean di lacrime coperti, Che se n'usciron fuor per la dolcezza Di così cara, e non sperata vista. Pur diffe lagrimando il buon' Agrippa: O Re del Ciclo, e voi sustanze eterne, Quanto vi fon tenuto in questo giorno! Voi rendere la vita alle mie membra, Il cuore al corpo, e la fua luce agli occhi, Ch' i' avea perduti-già : ch' erano in questa Mia bella, e dilettissima conforte. Or con lei tutte quante le racquisto: Ma che potrò far'io, dolce mia vita,

In render grazie a quest'almo Signore, Per la vostra persona, e per la mia? Egli con cortesie, con molto onore Trattato v'ha, non come donna presa, Ma come onoratiffima forella: Poi con tal gentilezza a voi mi rende; Ch'è beneficio inufitato, e grande, Da non mi-scordar mai, mentre ch'io viva. Rispose allor quell'onorata donna: Signor della mia vita; se mia vita Si può dir questa, che da voi dipende. E che'n voi folo si riposa, e vive; Poi che i santi costumi, e i pensier casti Di quel Signor mi v' ha fervata, e ferva; Qual maggior grazia a lui render potete. Che di sforzarvi sempre d'esser tale Verso la sua persona e i suoi negozi. Quale egli è stato alla persona vostra. Ed alle cose vostre a voi più care? Dopo quelle accoglienze oneste, e liete, E molt'altre doleissime parole, Il generoso Agrippa indi partissi. E fe ne venne a Belisario il grande. A cui basciò la mano, e poi gli disse: Invitto Capitanio delle genti. Non fo pensar, ch'ai beneficj vostri Per me si possa dar cosa maggiore

Di me medesmo; adunque a voi mi dono Per fervo, o per amico, o per compagno, Od altro ministerio, che v'aggradi. E sempre sforzerommi, ovunque io possa, D' esequir tutto il vostr'alto volere, Senza mai rispiarmar fangue, nè vita. E Belifario a lui: Così v'accetto Per amico, e compagno, e per fratello. Andate adunque a star per questo giorno Con la diletta vostra moglie, e poi Ritornerete a dimorar con meco. E con quest'altri nostri, e vostri amici. Così gli disse Belisario il grande. Poi quando il terzo di fu ricoperta Della luce del Sol tutta la terra, I buon Romani allegri, effendo sciolta L'orribil fame, che i teneva oppressi, E fatti acerbi, ed animosi, e sieri Per le passate prospere battaglie. Bramayan tutti andar contra i nimici, E fare un fatto d'arme aspro, e cruento, Per liberarfi dall' affedio amaro; Onde ridotti infieme andaro a Corte, Per dimandare al Capitanio eccelfo, Che dovesse condurli alla battaglia. E molti di color, ch'eran più ardenti, E non doyean campar fin' alla notte

#### gio & I B R O

Del di feguente, spinti dal destino Della lor vita, con parole acerbe Dannavan murmurando il Capitano, E la tardezza, e i lenti suoi disegni. Nomandol troppo rifervato, e pigro, E troppo timoroso de i nimici. Altri di lor dicean, ch'egli era vago Dell'alta dignitate, e del governo, Che gli avea dato il Correttor del Mondo; Onde, per star più tempo in quell' onore, Cercava di menar la guerra in lungo. Così tra lor parlando, e murmurando, Vennero in piazza; e giunti nel cortile Del bel palagio, con diverfe voci Faceano andare il lor cridore al cielo. Belifario fentì quel gran tumulto, E tutto fi turbo dentr'al suo petto; -Poi fe n' uscì di camera veloce, E se n'andò, dov' era quella gente; Alla cui giunta si chetò ciascuno. Mostrando solamente il gran disio. Ch'ogni foldato avea della giornata: Onde guardolli Belifario in fronte Primieramente, e poi così gli diffe: Non vi vo'dire, acerrimi guerrieri, Ch'a me non piaccia la prontezza vostra; Che sempre l'ardimento de i soldati

#### DECIMOSETTIMO. 311

Suole effer grato ai Capitani esperti; Ma dovete pensar, che'l mio configlio Di stare in Roma, e non uscire a un tratto Con tutto quanto'l stuolo alla campagna, Si fa con arte, e con ragion di guerra; La qual non vo', che sia palese a tutti: Che i miei disegni alcuna volta ascondo Fin' alla yesta mia, ch' io porto in dosso. Dunque gli taccio; e folamente dico, Che l'ubidire al Capitanio vostro, Che intende meglio il ben d'ognun di voi, Che voi medefmi, vi farà giocondo, . È non vi recherà fe non falute. Così diss'egli; onde ciascun rimase Tacito, e non dicea parola alcuna, Infin che Decio Senator di Roma, Ch'era col popol quivi, e fu figliuolo Della gentile Ardenzia, e di Pitone, Uomo non buon, ma d'eloquenzia rara, Incominciò parlare in questa forma: Illustre Capitanio delle genti, Mandato qui dal Correttor del Mondo. Per tor l'Italia dalle man de' Goti; Vedete quanti Principi, e Signori, E quanti eletti Cavalieri, e fanti Hanno disio di far questa giornata, E chiedonla con gli occhi, e con la lingua.

#### AT2 LIBRO

Però, caro Signor, non la negate; Non ci tenete in questo assedio amato Più lungamente: che di ciò vi priega L'afflitta Roma, e tutta Italia ancora, Che brama uscir di servitù sì grave. Priegavi la Fortuna, che vogliate Di lei fidarvi, e del suo buon favore, Ch'ella v'ha dato in più di mille imprese. Non vi dispiaccia, oimè, lasciar, che i Goti Dalle nostr'arme sian cacciati, e vinti. Dateci pur sicuramente il segno: Che ci vedrete far notabil pruove. Abbiate fede nel favor del Cielo, Che v'accompagnerà, come già fece, Quando voi combatteste a Ponte Molle, E quando gli cacciaste dalle mura. Della nostra Città dentr' ai lor valli, Con tanta uccision, che la campagna Correa del fangue lor bagnata, e tinta. E tanto più dovete aver speranza, Quanto, che arete vosco il buon Narsete, Con altretanti Cavalieri, e fanti Più di quei, che menaste in l'altre imprese, E che non arem tema della fame, Ch'offendea troppo il gran popol di Roma, Il quale è fatto ancora esperto, e dotto Nell'ordinanze, ed arti della guerra.

Sperate appresso nel voler divino, Che vi farà propizio; perch'ha in odio L'estrema crudeltà di quel Tiranno, Il qual, come fu rotto appresso i muria Spinto dall' ira, e dal difio di fangue, Mandò a Ravenna, e fece dar la morte Ai Senator, ch'avea condotti feco-Da Roma per oftaggi in quella Terra. A che privar più adunque il nostro ferro Di così ingiusto ce scelerato sangue? Date alle squadre il desiato segno Della battaglia, acciò che per se stessi Non escan fuori, e vincano i nimici; Onde qualcun poi forridendo dica: Belifario ha pur vinto al fuo dispetto. Dietro al parlar di Decio, molti cridi S'udiro in quelle ragunate fouadre, Che dimandavan tutti la giornata. Onde'l gran Capitanio delle genti Conobbe chiaro, che'l voler del Cielo Gli apparecchiava qualche afpro disturbo; Ma poi temendo di non far minore L'autoritade, e'l credito, ch'avea Con le genti del Campo, e co i Romani, Mutò proposto, e disse este parole: Se così piace a tutto quanto'l stuolo, E se volete usarmi per soldato,

E non per Capitanio, io non contendo, E non voglio indugiar l'empia battaglia. Ma fianmi testimoni i sette colli Della città di Roma, ch' io difendo, Come piglio da voi questa giornata Con più difavantaggio, e più periglio, Che non farebbe state il mio disegno, Il qual volca con l'aspettar del tempo, E con poche ferite, e poco fangue, Spingere i Goti via da questo assedio, E poscia liberar l'Italia afflitta. Ma voi temete il vincer fenza morti; È volete più testo, che combatta Il Capitanio vostro, che ch' ei vinca. Cerro la tema de i futuri mali Spesso c'induce ne i perigli estremi: E quel può dirsi veramente forte, Ch' è pronto a tolerar le cose orrende; E vuol più tosto morte, che vergogna, Allor che l'una, e l'altra gli è vicina. Ma quel, che con onor poria schivarla, E la ricerca, al mio parer piuttosto Si devria folle nominar, che forte. Or, poi che voi volete alla ventura Commetter tutte le fatiche nostre, E la prosperità, che 'l Ciel n' ha data, E dar l'arbitrio ai colpi delle spade,

Del porre in libertà l'Italia oppressa; Io fon contento, e nel spuntar del Sole Doman vi guiderò fuor delle mura, E ponerovvi a fronte co i nimici. In questo mezzo ognun riveggia l'arme, Ognun governi bene i fuoi destrieri, E s'apparecchi alla battaglia orrenda. Parlato ch'ebbe il Capitanio eccelfo, Tutti i foldati uscir' fuor del cortile. E se n'andaro a casa a prepararsi. Quivi a pruova ciascun si messe in punto, Nè si fidor'del taglio delle spade, Che gli acconciaro un'altra volta il filo, Ed arrotaro ancor le acute lance; Ed altri empieron le faretre loro Di ferri acuti, e ben pungenti strali, Ed addattaron nuove corde agli archi. Non altrimente quando i fier Giganti Voleano a Flegra fuperare il cielo, Marte, Nettuno, e Pallade, ed Apollo Facean rifarsi le saette, e l'arme; Onde i Ciclopi nella gran fucina Intorno al suo Vulcan sudavan tutti, E con le ignude braccia i gran martelli Calando a tempo su la salda incude, Pacean faette fulminanti a Giove; Tali parean quel giorno i buon Romani,

#### 316 LIBRO XVII.

Nel prepararsi a quella empia battaglia. E suvvi alcun, che per aver savore Dall'antica virtu, che vinse il Mondo, Tentò d'aprire in quella istessa notte Le due porte di serro, ch'eran chiuse Nel picciol tempio del bissonte Giano: Che così solean star quand'era pace, Ma nella guerra poi soleano aprirsi Dall'onorato Consule di Roma, Acciò che suor del tempio suo d'acciaro Il nume di quel Dio dovesse uscire, E ritrovarsi al Campo in loro ajuto.

Fine del Libro Decimofettimo.

# **经验的的现在分词的现在分词的现在分词的**

# LIBRO XVIII.

# DELL' ITALIA LIBERATA DA' GOTI

DI GIOVAN GIORGIO TRISSINO.

Diciotto ha il fatto d'arme, e vincon Goti.

Edeasi asteora in ciel la bella stella, Che non s'asconde all'apparir del giorno, Quando'l motor delle fustanze eterne Mandò dal suo bell'occhio opposto a Marte L'Angel Contenzioso fra i Romani. Ouesti co i segni della guerra in fronte Discese in campo Marzio, ove per tempo S' incominciava a ragunar la gente, Ch' avea prenduto cibo, per trovarsi Più vigorofa alla battaglia acerba. Come fu quivi quel superbo messo. Gridò con voce paventosa, ed alta, Che si senti per tutte le contrade Di Roma, come fa l'orribil tuono, Quando accompagna i fulguri di Giove; Talchè destò ne' petti de i Romani

Ardire, e forza, e sì sfrenato ardore Di fangue, e d'arme, ch'a ciascun pareva Il ritrovarsi a fronte co i nimici Più dolce affai, che ripofarfi in cafa: Belisario dapoi con alta voce Comandò, che ciascun prendesse l'arme; Ed egli armossi, e prima i sproni d'oro Si pose, e le schiniere, e poi le arnise, Tutte di ferro lucido, e dorate Mirabilmente là presso al genocchio; E fopra l'assettato suo gippone Si pose i fiancaletti, e poi si cipse . Ai stretti fianchi la ficura falda D'una maglia finissima d'acciaro. Che folamente nelle parti estreme Aveva un fregio di magliette d' oro. Poi sopra queste pose la corazza. Che'l gran Giustinian gli avea donata, Quando'l mando in Italia a liberaria. Questa su prima d' Atila seroce, E Selibe donolla al buon Giustino, Quando con lui fe lega contra i Persi, La qual fu poi cagion della fua morte: Questa era tutta di si fino acciaro, Che nol potea fignar taglio di spada, E risplendea come brunito argento: Questa avea dui serpenti intorn'al collo,

D' oro, e di fmalti-variati in modo, Ch' effer parean la figlia di Taumante, Quando nel cielo appar dopo la pioggia; E nell'estremo lembo un fregio d'oro La scorrea tutta con mirabil'arte. Poi fece porfi i braccialetti in braccio. Fregiati d'oro anch'ei presso alla mano; Indi gli fu vestito un bel saggione Di broccato gentil, carco di perle Rotonde, e groffe, e di bianchezza immensa Dapoi si cinse l'onorata spada Col manico di prasma, e'l fodro d'oro; E'l pugnaletto avea dall'altro fianco. Guarnito anch' esso di mirabil gemme. Fecefi anco allacciare i gran spallazzi Fregiati d' oro, e prese i guanti in mano, E la celata si se porre in testa, Di gemme adorna, e di purpuree penne. Dapoi falì fopra il fuo buon Valarco, Ed avviosi al gran campo di Marte, Co i fuoi dugento alabardieri intorno: E'i giovinetto Elpisto avea davanti. Ch' era figliuol dell'onorato Magno. Questi portava a lui la lancia, e'l scudo, E l'elmo eletto col cimier del Sole; L'elmo non manco buon di quel d'Achille, Che fece a Teti il Protettor di Lenno:

Poi dietro al Capitan, Baroni, e Duchi Givano armati di finissime arme, Il splendor delle quali era sì grande, Che se n'andava fiammeggiando al cielo: E la bella Giunone, c'l biondo Apollo, Per acquistarli ancor maggior vaghezza, Gli facea l'aria scintillar d'intorno. In questo tempo il generoso Agrippa Parimente s'armò di lucid'arme, E sopra quelle pose un bel saggione Di velluto rofin consperso d'oro, Che la bella Cillenia sua consorte Ricamato gli avea con le fue mani, Quand'era nell'albergo di Costanzo; E poscia appresentollo al suo marito. Mentre s'armava per andare al Campo; Ond'ei con meraviglia riguardollo, E poi le disse: Cara mia consorte, Arestu mai disfatti gli ornamenti Delle tue membra, per coprirmi l'arme? Ed ella: Signor mio, molto più caro Ornamento mi fia, quando ciascuno Esser vi creda di eccellenzia tanta. Quanta parer solete agli occhi miei . E mentre ciò dicea, le belle guancie Di rugiadose lacrime bagnava, Ch'a malgrado di lei fi dimostraro.

s Č

Ma come Agrippa fu così vestito, S'accrebbe in lui la natural bellezza, E dimostrò i costumi alti, e regali; Onde prese la briglia del cavallo, Ed alzò il manco piè per porlo in stassa. Allor Cillenia disse a quella gente, Ch'era ivi intorno: Trattevi da parte: Ch'io vo'dir due parole al mio consorte: E tutte le persone s'allargaro; Ed ella volta a lui, così gli disse: Signor mio caro, se mai donna in terra Amò il marito suo più, che se stessa, Credo, ch'a voi sia noto, ch'io son quella; Nè di ciò voglio numerare i segni: Che i fatti il mostreran più, che le voci; Nondimeno jo vi giuro, essendo tale, Com'io vi dico, e di sì caldo fuoco, Ch'io vo' piuttosto andar con voi sotterra, Sendo onorato, e gloriofo al Mondo, Che star'in vita vergognosa, e vile, Moglie d'un uom, che sia privo d'onore. Oltre di questo, so, che voi sapete, Ch'a Belifario avemo obligo eterno; Perciò che essend'io presa in le sue mani. Non m'ha tenuta come ferva, o come Libera, in vita disonesta, e vile; Ma a voi serbata m'ha, non altrimente,

Che s'io fosse moglier d'un suo fratello; Onde promessi a lui, quando su morto L'animoso Costanzo, ch'egli arebbe Un' uom miglior di quel, ch' era defonto; Però mandai Salvidio a dimandarvi. Serbate adunque a lui la mia promessa, E dimostrate il vostro alto valore. Così diss'ella; e'l buono Agrippa molto Ammirò il suo parlare, e poi toccolli La spalla, e disse risguardando al Cielo: O sempiterno Dio, sà, ch' io sia degno Marito di Cillenia, e degno amico Del Vicimperador dell' Occidente. E detto questo, mise il piede in stassa, E fall leggiermente in ful destriero, Ch'era coperto di minute piastre; E volendol spronar, la bella donna Non avendo altro, che basciar di lui, Gli basciò quelle piastre del cavallo: Poi mentre andava il generofo Agrippa In campo Marzio a ritrovar la gente, A passo a passo ella gli andava dietro; Onde rivolto, videla, e le disse: Cillenia, ove ne vai? tornati a cafa. Ed ella, udito questo, ritornossi-Indietro alla fua stanza, accompagnata Da i fidi fervi, e dalle buone ancelle.

Agrippa aggiunse il Capitanio eccelso Nella via Lata, e falutollo; ed egli Con accoglienza grata lo raccolfe. Poi ragionando l'uno, e l'altro insieme, Tosto arrivaro al deputato luoco. Ma come il Capitan fu nella gente. Che tutta in campo Marzio era adunata. Andò il gridar d'ognun fino alle stelle: E'l Re del Cielo in fegno delle morti. Ch' esser doveans in quello aspro constitto. Mandò ruggiada fanguinofa in terra. Allora il Capitanio delle genti Scese giù dal destriero, e poi salio Sopra un suggesto, e disse este parole: Sappiate, valorofi miei fratelli, Che non per tema de i nimici nostri. Nè perch' io creda in voi minor virtute. Nè minor forza, della gente Gota. Ho differito tanto il fatto d'arme: Ma perchè avendo molte volte vinto Con poca quantità de i miei foldati Un numero infinito de i nimici, Mi parea meglio andar per quella frada, Ch'io trovai buona; che tentarne un'altra, Ch'esser poria periculosa, e trista: Perchè la nuova esperienza sempre Suole effer men ficura dell'antica.

Pur vedendo or tanta prontezza in voi E gir con tanto ardore alla battaglia; Prendo dentr'al mio cuor molta speranza, Nè voglio darli impedimento alcuno: Che l'animosa voglia de i foldati ' Spesso su causa di vittorie grandi. Veramente i' conosco, che voi siete: Di virtù d'arme affai miglior di loro; Il che mostrato avete in molte zuste, Nelle quai tutte sempre avete vinto Con poca quantità le schiere immense. Fate, che parimente in questo giorno La virtù vostra si dimostri chiara: Che questo di darà il giudizio fermo Di ciò, che arete fatto in questa guerra. Voi combattete per la patria vostra, E per la libertà d'Italia tutta Contra quei ladri, che ve l'han rubbate; E le racquisterete în questo giorno, Se voi sarete equali a voi medesmi. Ne folo arete in questo il nuovo ajuto Della gran gente, che menò Narsete... E del popol di Roma, omai maestro Fatto nell'ordinanze della guerra; Ma ancor da i Goti, che provate avendo Le vostre forze, e che fur sempre vinti, Non haran più con voi l'usato ardire.

Andiamo adunque arditamente fuori A far questa onorevole giornata: Spendete arditamente le faette: Non rispiarmate ne cavalli, od arme: Che tutto quel, che ognuno arà perduto Nella battaglia acerba contra i Goti, Da me reso gli sia molto migliore. Così parlò quel Capitanio eletto; E tutte quelle schiere, ch'eran'ivi, Cridaro, ed accettaro il fuo parlare; Onde disceso poi giù del suggesto. Conduste quelle genti alla campagna Tra la Pinciana, e la Salaria porta; E quivi le ordinò, tenendo prima Il destro corno per la sua persona, Ov' eran posti molti degli ajuti De i colligati Principi del Mondo; E tutti aveano i lor Prefetti avanti. Cosmondo, Albino, Cordio, e'l sier Suarto, E la gentil Nicandra, e'l forte Arasso. Dall'altra parte nel finistro corno Volse, che fosse il buon figliuol di Araspo. Con altretanta parte delli ajuti, Ch' aveano anch' esti i lor Prefetti avanti. Il Re de' Saraceni, e'l Re de i Lazi, E quel d'Iberia, e quel degli Azzumiti, Ch' era Re nuovo nominato Azzemo,

E fatto in luogo del fratello Adardo, ... Che Turrismondo uccise a Ponte Molle. Fuvvi anco Teodorifco, e'l grande Olimpo. Poscia ordinò le legioni in mezzo, Ch'erano quattro, co i Tribuni avanti; Onde Acquilin con gli altri fuoi compagni, Che la feconda Italica reggea, Stava a man destra appresso il destro corno; E in piè di Corfamonte era Tarmuto, 😅 Col fier Mundello, e con Sertorio, e gli altri, Che l'Italica prima aveano in cura, Ch'andaro al lato del finistro corno. Ma Valeran, che venne con Narsete, E con le nuove legion, fu posto Con la Italica terza in mezzo il stuolo, Dal lato di Acquilino; e poi Canonte, Ch'avea la quarta, andò presso a Tarmuto; Onde 'l mezzo tenean della falange, Nella qual poi le genti degli Astati Tutti ordinò nella primiera fronte A sedeci per sila, e i Capi avanti. E dietro a questi nella istessa forma. Ordinò i Principai da lunge alquanto: Poi col genocchio in terra i buon Triari Stavano in dietro all'ultime rifcosse. E ne'gran spazj ancor, ch'avea lasciati Tra l'una, e l'altra legion, vi pose

# image

available

not

Vitige Re si volse ad Unigasto, E disse: È ben, ch' andiate a Ponte Molle Con cinquecento Cavalieri armati, E custodir quel passo, acciò che quindi Non ci assalisse la nimica gente. Così gli disse : ed ei tosto si mosse , Per efequir la voglia del Signore. Poi Vitige rivolto ai fuoi foldati Apri la bocca fua con tai parole: Parrà forse ad alcun, che per timore, Ch' i' abbia di perder l' acquistato Impero. V'esorti spesse volte alla fortezza: Questo certo non è, perch'io non temo Nè morte, nè depor questa corona · Per la salute della nostra gente. Anzi vorrei la mia purpurea vesta Lieto spogliarmi, per vestirne un'altro Signor, che fosse anch'ei de i nostri Goti. Ma bene ho dentr'al cuor molto dolore, Che questa nostra gloriosa gente Diverrà serva di persone esterne, Se la vostra virtù non la difende. Siate animofi adunque, e non schivate D' aver nell' arme gloriofa morte; Perchè la morte gloriosa, sempre Suol fare illustre la passata vita; E venga quando vuol, non è mai presta-

Se questo penserete; io veggio vinte Agevolmente queste poche genti Da voi, che son la fece de i Romani, Fatte superbe per li nostri mali, . E per le ingiurie molte, che ci fanno. Ma ben di tutto porteran la pena, Se sveglierete la virtù, ch' è in vei, E fe rifguarderete al vostro onore. Ed alla gloria degli antichi nostri. Così parlò quel Re feroce in vifta, E poi gli pose tutti in ordinanza Ponendo in mezzo gli animofi fanti, E i Cavalier nell'uno, e l'altro corno. Aller si vide Turrismondo altero Uscir dell'antiguarda avanti agli altri, Come si vede uscir la fiera stella . . Del Cane fuor delle densate nubi : Ed avea l'arme sue tanto lucenti. Quant'è il splendor de i sulguri del cielo: Nè folamente si vedea tra i primi; Ma spesso tra i mezzani, e tra i postremi, Come se fosse in lui tutta la cura Di quella armata, e numerofa gente. Vennero ancor dal Ciel, per darli ajuto, L'Angel Gradivo; e la Contesa acerba. La Contesa avea il Crido, ed il Tumulto Seco; e Gradivo avea l'orribil'asta.

Quando'l gran Belifario ebbe veduto Uscire i Goti arditamente al Campo, Discese giù del suo destrier Vallarco, E ratto se n'ando di squadra in squadra, Per destar meglio in loro animo, e forza; Ed a quei, ch' eran pronti alla battaglia. Dava ardimento con parole tali:-So, che non vi scordate, o buon Romani, Del vostro ardire, e dell'usate forze; Onde per voi sicuramente spero, Ch'eggi farem vendetta delle offese, Che fatte ci han questi ribaldi Goti, Ch'hanno spogliato, e dirubato il Mondo: E pria porrem l'Italia in libertade, Dapoi faccheggerem gli alberghi loro, E condurremo nelle nostre navi Le lor mogliere, e i pargoletti infanti. Ma fe vedea qualcun di quelle fchiere; Che fusse lento, e timoroso in vista, Lo riprendea con tal parole oneste: Credo, che non fappiate effer Romani. E che'n tutto vi sia di mente uscita-La vera gloria degli antichi nostri; Cost vi veggio flar suspesi , e lenti, E ripofar, come cervette flanche, Che non conofcon ne vigor, ne forza. Itene allegri all'onorata zuffa:

Che'l Re del Cielo a noi porge la mano. In questo modo Belifario il grande Giva esortando l' ordinate schiere. Ma come fu vicin l'un Campo all'altro, Quanto un buon gettator trarrebbe un fasso, Subitamente rimontò a cavallo. E poscia fece condensar le squadre: Onde ciaseun di lor si volse all'asta, E quivi si fermò la destra fila; Poi la seconda fece un passo innanzi, E quella, ch' era terza ne fe dui, La quarta tre ne fece; e così ognuna. D'un passo avanzò l'altra, onde vicine Si fero a un tempo, e poi tornaro al dritto, Allor fermossi il primo giugo, e gli altri Giughi si fecer parimente avanti, Come le file; e così furon densi, Che'l spazio di ciascuno era dui piedi, Siccome prima n'occupavan quattro. E fatto questo, il Capitanio ardito Gli fece il segno dar della battaglia; Onde i veloci fanti, con gli Arcieri, E con color, ch' avean balestre, e fonde Usciron fuor de i spazi, ov' eran posti, E ratto se n'andor' contra i nimici; Ed i nimici contra loro andaro Ferocemente con faette, e lance:

E poco stando, i Cavalieri ancora Dell'una, e l'altra parte s'incontraro: E dietro a lor le legioni armate Con ordine mirabile fur mosse, Secondo il comandar del Capitano. Allor s'incominciaro a fentir cridi. Ed urti di cavalli, e romper lance Ne i forti scudi, e far votar le selle, E gemiti di gente, che moria. E voci altere di chi dava morte. E come quando vengon dui torrenti Dagli alti monti in qualche ombrofa valle, Ove congiungon le lor turbid'acque, Che son cresciute da veemente pioggia, E dall' entrarvi affai fossati, e rivi, Fanno sì gran rumor, che da lontano Il pastorel, che pasce le sue gregge, Ode ne i monti il strepito dell'onde; Così nel mescolar di quei gran stuoli S'udia da lunge un strepito si grande, Che penetrar potea fino alle stelle. Allor si vide il Capitanio eccelso Non stare indarno, e non fuggir fatica, Nè schivare i perigli della guerra; Perch' ora se n'andava al destro corno, Co i suoi Strasordinari a darli ajuto, Ora al finistro, ed ora era nel mezzo,

Sempre ajutando i deboli, e gli oppressi. Ma vedendo, che i Goti instavan molto: Ch'aveano affai più numero di gente, Onde sempre avanzavan del terreno; Temendo non rompesseno i Romani, Diede la sua celata al bello Elpisto, E da lui fece darsi il lucid'elmo, E parimente ancor la lancia, e'l fcudo; E poi spronò Vallarco verso i Goti; E primamente uccife Galerato, Ch'era fratel di Vitige, e reggeva La città di Forlì press'al Montone. A questo pose il ferro entr'alla vista Dell'elmo, e penetrò fin'al cervello; Onde subito cadde in terra morto Con gran romor, come robusta quercia, Che sbarrata dal vento a terra caschi; E dietro a lui trovossi il forte Adolfo, Che fu figliuol di Arnesto, e di Marina, Sorella già del misero Teodato. Questi ferito anch' ei dall'empia lancia Di Belisario, e nel passare avanti, Morto se ne cadeo sopra il terreno. Uccife poi Garbin, ch'era fratello Del fiero Argalto, ed Abano, e Rubesto. Questi eran tutti tre congiunti insieme, E fatto avean tra lore un pensier folle;

Che fu, che fe'l primiero era sforzato Dal Capitanio abbandonar la fella: Che gli altri dui farian la fua vendetta; Perchè trovando il Capitan disconcio, Con le lor lance poi l'arian ferito, E forse gli arian data acerba morte. Ma questo fatto andò d'altra maniera; Perchè, come Garbin fu prima tocco Da Belisario con la forte lancia Sotto la poppa manca, si distese Morto ful piano, e morficò il terreno : Abano caldo poi dall'ira, e sdegno Della fraterna morte, in mezzo al scudo Del Capitano pose la sua lancia, Che rotta se n'andò volando in pezzi; Ma non lo mosse, come fosse un scoglio, Che sia percosso da terribil' onde: E Belifario pose mano al brando, E lo ferì d'un colpo nella gola, Che fece andarlo palpitando al piano. Dopo la morte d'Abano, Rubesto Ruppe anch' ei la fua lancia entr' al gran feudo Del forte Belifario, e non lo mosse; Mad ei tirolli un colpo in mezz'al naso Col brando, e lo parti fin'alle labbra: Poscia andò inanzi quella fiera punta, E dentro penetro fin' al cervelle;

Onde l'alma gli uscì fuor delle membra. Non altrimente un fier leone ardente, Quando talor s'incontra in un drapello " Di male accorti, e giovanetti cervi, Che dalla madre fua non fian lontani. Tosto co i denti le lor carni frange Tenere, e l'offa, ed ella per paura, Sebben gli è appresso, e la sua morte vede, Dentr'alle selve ratto si nasconde, Che fa, che non può darli alcun foccorfo; Così, nè i Goti, nè il feroce Argalto Poteron dare ai giovinetti ajuto; Ma si suggiro inanzi al gran Romano, E si ritrasser fra le armate genti. Arbengo dopo lor gli venne contra. Ch' era cugin di Turrismondo altero, E mend un gran fendente al Capitano Sopra il buon' elmo; e'l Capitan vi pose La spada sotto; e quella andò sì inanzi, Ch' Arbengo la toccò col fin del braccio Vicino al polfo; onde la destra mano Con la spada, ch' avea, gli cadde in terra: E Belisario anch'ei menò un fendente; E quel meschin lo riparò col braccio Sinistro; perch'avea lasciato il scudo; E l'altra man gli fe cadere al piano. Così lasciollo il Capitanio andare

Co i sanguinosi mocherin tra i Goti, Che già si cominciavano a ritrarsi. E non potean durar contra i Romani. I pedoni uccidevano i pedoni, I Cavalieri i Cavalieri, e molta Polve moveano i piè de i lor cavalli. E come il battador verso la fera La biada avventa, ch'have il giorno fcoffa Fuor della paglia co i commessi legni, Per far dal grano separar le ariste, Lo getta con la palla incontra 'l vento, E quello indietro fa tornar la bulla, Onde l'avventador tutto se imbianca; Così'l gran Capitanio delle genti, Co i fuoi Romani, s'imbiancavan tutti Dalla polve levata da i cavalli. E da i lor piè, ch'infino al ciel falia:. Poi. così polverofo, e pien di fangue, Giva occidendo, e comandando agli altri, Che non dessen riposo alle lor spade. Ma come spesso in una selva solta Di grassi pini, e di nodosi abieti S'apprende il fuoco, e ratto si dissonde In ogni parte dal fossiar del vento. Onde a terra ne vanno arbori, e piante, Sforzati dal furor di quelle fiamme; Così vedeansi andar le teste Gote-

A terra inanzi a Belifario il grande. L'Angel Gradivo con mirabil'arte Tenea Iontano Turrismondo altero Dal fangue, dalla polve, e dalle morti: Che così volle il gran motor del Ciclo; Onde lo fece ritornar nel vallo, Per medicare il sventurato Arbenge, Che dimandolli lacrimando ajuto. Quivi pensò di medicarlo prima. E poi tornare a far di lui vendetta. Il Capitanio poi seguiva i Goti, E comandava agli ottimi Romani, Ch'instassen contra lor, ch'erano in fuga, E già fuggian come smarriti armenti, Che vedeno il leon presso alle mandre. Ma quando i Goti fur presso alla porta Del gran steccato, si fermaron quivi, Perch'era chiusa, e non poteano intrarvi. Allora Argalto volfe il fuo cavallo, E faltò in terra, e prese un'asta in mano. E giva per le squadre, ed esortava I Goti a rivoltarfi, e far difefa; E così fece raffrenarli alquanto. E rivoltarsi contra i buon Romani. E i buon Romani rinforzor'le schiere; E cominciossi allor nuova battaglia. Ma voi ch' avete in Ciel divino albergo.

Vergini Muse, or mi donate ajuto, Acciò ch' io possa ben spiegare in carte L'alto valor del Capitanio eccelfo, Che stette arditamente inanzi a tutti. E prima contra lui si mosse Arnoldo, Ch'era figliuol del perfido Ulieno, E parturito fu presso a Sonzino Dalla bella Matelda fua conforte; Poi, quando fu cresciuto ai diciott' anni, Tolse per moglie Lesbia unica siglia Del Conte di Soragna, che gli diede Ouel bel castello, e molta robba in dote; Ed ebbe un figliuolin di questa donna; Dapoi lasciolla gravida, ed andossi Col Re de' Goti a por l'assedio a Roma. Or questi primo usci fuor delle schiere, Credendo uccider Belifario il grande, E lo ferì d'un' asta in sommo al scudo. E giunse appunto nelle corne al tauro. Che v'era posto in mezzo per insegna, E poco lo passò, perchè firmossi Nel legno, ch'era fra una piastra, el'altra, Il Capitanio allor prefe con mano Quella bella ginettà, e glie la tolfe, Poi la rivolse a quel contra la testa Subitamente, e gli percosse il collo, E tutto lo passò di banda in banda.

E fel cadere in terra: onde convenne Dormire in essa un dispietato sonno. Quando Ulieno vide il fuo figliuolo Andar ferito a morte in full' arena, Ebbe una doglia smisurata al cuore; Ed essendo ivi appresso, con un'asta Passò la mano al Capitanio eccelso: E benche la puntura gli dolesse, Non però volse abbandonar la pugna; Ma ratto se n'andò contra Ulieno, E con un colpo gli tagliò la testa: D'indi si pose nella maggior calca De i Goti; e con la spada, e con la lancia Ne feria molti, e n'uccideva tanti, Che scompigliava ancor tutte le schiere, E faceale fuggir dentr' al gran vallo, Ch' aperto fu da i figli di Danastro, Portundo, e Rubaconte; il qual Danastro Fu morto da Massenzo a Ponte Molle. Questi eran di grandezza equali al padre, E non di minor forza, e manco ardire; E fur lasciati a guardia del steccato Dal Re de' Goti, allor ch'egli uscì fuori, Per fare il fatto d'arme co i Romani; E gli comise, che tenesser chiusa La porta, mentre stava in quel constitto: E così fatto avean, tollendo dentro

Arbengo folamente, e Turrismondo. Ma poi vedendo i Goti essere in fuga, L'apersen tutta, per salvat la gente; Ed essi sopra quella si fermaro Dall'uno, e l'altro lato della foglia; Che parean due gran pioppe alte, e superbe, Che'l villanel nutri presso alla porta Del suo tugurio, o dell'amate mandre; Ch' hanno le piante ferme in sul terreno, E con le cime van fin'alle nubi. Così pareano quei Baroni alteri Sopra la porta à tuor la gente dentro, Che dal gran Capitanio era cacciata; Il qual non ebbe impedimento alcuno Dalla ferita sua, mentre era calda; Ma come la nettò, cessando il sangue, Senti nel corpo suo dolori amari, Simili a quei d'una leggiadra donna, Che si ritruovi esser vicina al parto, Che doglia fopra doglia ognor la ingombra. Così i dolori acuti un sopra l'altro Nel Capitanio eccelfo fi destaro; Talchè deliberoffi andare in Roma Per medicarsi. e disse al buon Narsete: Signore illustre, e di valore immenso, Io vo' lasciarvi il pondo della guerra, E di espugnare i valli, u' son ridotti

I nostri timidisimi nimici: Ch' io non posso più stare alla campagna, Tanto dolor mi fa questa mia piaga; Però voglio ridurmi entr'alle mura, Per trovar, s'io potrò, qualche rimedio: E detto questo, rivoltò Vallarco, E s' avviò di trotto verso Roma. Il feroce Acquilin nel destro corno Facea del suo valor prove mirande; E tutti i Goti gli fuggiano avanti, Come timidi cervi inanzi ai cani; E tanto gli cacciò, che nella porta Entrò con essi del superbo vallo, E quivi uccise i figli di Danastro. Questi, come intrar videro il guerriero, Chiuser la porta, e poi gli andaro addosso, Per darli entr'a quel vallo acerba morte: E Rubaconte lasciò gire un'asta, Sperando di ferirlo in mezzo'l petto; Ma colfe nella fronte il fuo destriero. E dentro se n' andò fino al-cervello; Onde quel buon caval cadde per terra Col feroce Acquilino, il qual non perse Per quel disconcio l'animoso ardire; Ma falto in piè, come se fosse un gatto; E con la spada in man percosse il ventre Dell'empio Rubaconte con tal colpo,

Che fece andar le sue budella in terra: Dapoi cacciossi adosso al fier Portundo; Ed ei s' andava ritirando sempre: Che sempre correa gente in suo soccorso. E Turrismondo, che senti il rumore, Avendo fatto medicare Arbengo. Corfe ancor'ei con gli altri a quella zuffa: Ch' eran già fatti un numero sì grande. Che parea posto tutto quanto il stuolo Intorno a quel fortissimo Barone; Il qual si disendea con tanto ardire, Ch'ognun facea stupir di meraviglia. E come in mezzo a cacciatori, e cani Il cinghiale, o'l leon pien di fortezza Superbamente si rivolge, e freme; E quelli armati, e ben stivati, e cauti Gli stanno intorno, e con faette; e lance, E spiedi cercan di ferirlo a pruova; Ed ei nulla paventa, e nulla teme: Che'l troppo suo valor lo mena a morte: Pur tenta or questa, ed or quell'altra parte Per uscir fuor del cerchio delle genti. Ed ovunque si volge ognun gli cede: Così facea quel buon Duca Acquilino. Alfin' andò con gran furore adolfo Al fier Portundo, e con l'acuta spada D'un colpo gli tagliò la coscia manca,

E fel cadere in terra, come un pino Tagliato dal boschiero entr'a una selva; Che fa fuggir la gente ove si piega. Così per la caduta di Portundo S' allargò quivi il cerchio de i foldati: Ed Acquilin con la gran spada in mano. E'l scudo in braccio poi se n'usci quindi, E se n' andava ritirando sempre. Verso la porta Decumana: e sempre Turrifmondo il feguia con molta gente ; E con tante faette, e tante lance Gli percoteano il suo pesante scudo: Che non poteo durar contra'l furore Di tante forti, e sì spietate mani. Allora quel Baron, ch' era ritratto Sopra i ripari lor, vicino al fosso, Si volfe, e colfe il tempo, e si credette Saltar full'altra ripa alla campagna. E quindi ritornarsi alle sue schiere: Ma non potèo, perciò che appena giunto Sul debile orlo di quell' altra ripa, Il terren si lasciò sott'i siroi piedi. Onde convenue ruinar nel fosso: E quivi tante lance, e tanti sassi Da quelle genti gli piovean ful fcudo: Che'l feroce Acquilin ponea full'elmo; Ch' andar convenne col genocchio in terra:

E forfe ancor faria fuggito quindi, Se Turrismondo non scendeva a basso Nell'ampio fosfo, e non gli andaya contra; Onde trovandol tutto quanto pesto Da i gravi colpi, e col genocchio in terra Gli corfe adoffo; ed Acquilin levosti Subitamente ritto, ed abbracciollo; Poi di pari cader' fopr' al terreno: Ed Acquilino avea qualche avantaggio: Che sopra gli tenea la destra gamba; Onde l'arebbe uccifo, fe Toringo Fratel carnal del Principe Fabalto. Ch' era disceso anch' ei dentr' al gran fosso Con Turrismondo no'l feria con l'asta Nell'occhio destro, di si gran ferita, Che gliel cavo di testa, e poi col sangue Tolse la luce consueta all'altro. Poi Turrismondo prese il bel pugnale. Che già quel Cavalier gli diede in dono. Combattendo con lui presso a San Piero; E tutto gliel cacciò dentr'alla gola; E così andette a gloriofa morte Col proprio don, che diede al fuo nimico. Quello infelice, e valorofo Duca: Poi Turrismondo, avute le sue spoglie, Ritorno licto, e insuperbito agli altri; E giunto avanti al Re, così gli diffe:

Altissimo Signor, spingete al Campo Tutte le genti : che farem vendetta Dell'onta, che ci fan questi Romani. Or'è partito il Capitanio loro Ferito a morte, e torna entr'alle mura: Ancora è morto il gran Duca Acquilino, Ch' era il miglior guerrier, che fosse in Roma; Onde a me par, che'l Re dell'Universo Vuol dar la gloria, e la vittoria ai nostri. Vitige, come udi queste parole, -Gridò con voce paventofa, ed alta: Andiamo, andiamo a vendicar le offese, Che fatte ci han questi rabbiosi cani; Poi da tutte le porte usciro al prato-Con un crider meraviglioso, e grande; E così feccion quei degli altri valli. E sempre il Re, con Turrismondo altero. E con Argalto, e Totila, e Bisandro, Gli erano avanti, e gli dicean cridando: O gente Gota generofa in arme, Tornivi a mente il vostro alto valore: Non vi fcordate delle vostre forze. Nè della gloria degli antichi nostri. E-come il cacciatore eforta i cani Contra i cinghiali asperrimi, o i lconi: Così esortava il Re tutti i suoi Goti Contra l'ardite forze de i Romani .

E primamente Turrismondo acerbo-Andò con molta valorosa gente Ad affalire i Cavalieri armati, Ed urto in esti, come fosse un vento, Ch'entri nel mare, e che commuova l'onde. Ma chi fu, Muse, il primo, e chi il postremo, Che morti fur da Turrifmondo allora? Il primo da lui morto fu Suarto Superbo Re degli Eruli, e passollo Dall' altra banda con l'acuta lancia. Uccise poi Tartalia, e Riccodoro L'un dopo l'altro, e'l giovane Fiorenzo: E poi Carbon, Turin, Fabio, e Camillo, Eletti Cavalier, Capi di turma, Con altri molti della gente vile, Tutti da Turrismondo ebber la morte. E come quando fossia in una selva D'olmi, o di quercie al tempo dell'Autunno Il feroce Acquilon, ch' allor s' inaspra, Che la bella Arianna esce dell'onde, . Manda per terra le mature foglie; Così mandava Turrismondo a terra Gli uomini spessi giù de i lor cavalli. E forse aria con quello orrendo assalto. Tutti quei Cavalier converse in fuga, E forse presa la città di Roma; Se non diceva il generoso Agrippa

Queste parole alla gentil Nicandra: Donna leggiadra, e di suprema forza, Che-cosa è questa, che ci siam scordati Di noi medesmi, e dell'usato ardire? Pensate quanta arem vergogna, e danno, Se Roma presa sia da Turrismondo, :-Che or mette in rotta tutto'l nostro Campo. A cui la bella giovane rispose: Io non fon per mancar dalla mia parte Di dare ajuto agli ottimi Romani; Ma non fo, s'io potrò, nè se'l Ciel voglia: Che mi par contra noi tutto rivolto. Così diss'ella, e pose l'asta in resta, E colfe Turrismondo in sommo all'elmo. E nol potèo passar, ch'era sì fino, Che lo difefe dall'orribil morte; Ma ben lo fece andar fopra le groppe Del suo cavallo; onde il caval portollo Tutto stordito tra la gente Gota; E poco vi mancò, che non cadesse. Nicandra dopo lui diede a Toringo Un colpo così grande in mezzo al petto, Che tutto lo passò di banda in banda, E morto lo mando disteso all'erba. E fece la vendetta di Acquilino: E dopo questo uccise il sier Burano, Figlinol d'Ulmergo Duca di Ferrara,

Ch'avea la pioppa verde per infegna; E tutto lo passò con la sua lancia: Ma mentre che cadea, vi corfe a ppreffe Per darli ajuto, il suo fratel Maggiorbo, E poi lo sustenea con le sue braccia; ... Ma quella fiera vergine paffolli -Il petto, e col fratel mandollo in terra, Per farli compagnia nell'altra vita. Uccife dopo questi il grande Arpindo . E Restio, e Corbulone, e Serpentello, E Tronto, e Damasceno, e Rigandolfo, Rigandolfo superbo, ch' avea intorno La pelle d'un monton per sopravesta, ... Con le corna d'argento, e l'unghie d'oro. Costui ferì la vergine Nicandra Con la sua debol'asta in mezzo al scudo; Ma non lo mosse, e non sconciolla punto. Ella ben dielli un colpo fulla testa Con la spada, ch' avea, che sece andarlo Col capo in giuso a insanguinar l' arena. Poi disse: Acerbo Goto, tu pensavi Con la tua bella spoglia di montone Senz'altra forza farmi andare al piano; Or'io ti mando con la nostra spada A far del sangue tuo l'erba più rossa. E detto questo, la fanciulla acerba Si mife con la spada entr'alla calca,

E cominciava a sbarrattar le schiere, E quafi tutte le volgeva in fuga. Il che vedendo Turrifmondo, ch' era Tornato in fe dalla percossa amara, Che gli avea data quell'empia donzella, Deliberossi far la sua vendetta: E pose in resta una possente lancia. E gli percosse acerbamente il petto Sotto la poppa manca, e trapassollo; Onde la stese moribunda al piano; Ed egli poi, come cader la vide, Le disse: Ahi traditor, tu sei pur morto. Dapoi discese per aver le spoglie, Ch'eran di perle ricamate, e d'oro. E prima le cavò l'elmo di testa, Ch'avea tre belle gemme per cimiero, Un rubino, un diamante, ed un zafiro. Ma come vide, ch' era una fanciulla Di vago afpetto, e di beltà suprema, Che già s'impallidiva per la morte, Ed esalava gli ultimi fuspiri; D' amore, e di pietà tanto s'accese, Che disse suspirando este parole: Ahi miserabil vergine, tu muori Per man di chi vorria tenerti in vita, E che t'ajuteria col proprio sangue. Ma poi che è corso il mal contra mia voglia Per non faper, chi m'avea fatto oltraggio, Rendoti l'elmo, e le tue lucid'arme, E'l tuo cavallo e ti rimando ai tuoi. E detto questo, volse dare un bacio -Con gli occhi ruggiadosi a quella estinta; Poi suspirando rimonto a cavallo. E le donne di lei tolsero il corpo, E lo portaro lacrimando in Roma. Se ben l'acerba morte di Nicandra -Fece finarrire i Cavalier Romani. E quasi porsi in paventosa fuga; Non già per questo il generoso Agrippa, Nè il forte Arasso, nè Catullo, e Bocco -Restor' da porsi arditi alle difese . . Il che vedendo Argalto, e Turrismondo, Mossero contra lor tutte le schiere. Allor disse ad Agrippa il forte Arasso: Questa è la nube, e la tempesta orrenda, Che Turrifmondo ci difearca addoffo: Stiamo pur saldi, e non abbiam paura: Ch'ei non ci farà il mal, ch'altri si pensa. E così detto lasciò gire un'asta. Verso la testa del seroce Argalto, Che indarno non andò; ma l'elmo fino Non la lasciò passar la carne, e gli ossi: Ben tutta quanta gl'intronò la testa, Taliche non difcernea notte, ne giorno;

B poi cost fordito, il suo destriero Lo ritornò tra i fidi fuoi compagni; A cui disse cridando il forte Arasso: S' hai fuggita la morte questa volta. Spietato cane, accolgerotti un'altra: Che'l Re del Ciel non ti darà favore. Com' ora ha fatto, anzi faratti avverso, E forse amico alle prieghere nostre. E così detto, uccise il fiero Arpasto Figliuol di Riccabruna, e di Bellarno Con la gran spada, che cavò dal fianco. Il che vedendo Rodorico acerbo. Pose un' aspra saetta in sul grand'arco E ritiross dietro al bel sepulcro-Di Pincio Senator, ch'era in quel luoco: Poi trasse verso Arasso, e lo feritte Nell'occhio destro con l'amaro strale, Che passò inanzi con sì gran furore, Che poco vi mancò, che non gli uscisse Dall'altra parte fuor fotto la nuca. Allora corfe il generofo Agrippa, E volea trar quella saetta d'indi; Ma non lo potèo far , perchè quel ferro Avea per cafo tre notabili ami : Onde così lasciollo, e poi gli disse: Ite, Signore, a medicarvi a Roma: Ch' io stard qui per non lasciar la gente,

Che, come vedo, si rivolge, e fugge. Allora punse Arasso il buon destriero, E ratto s'avviò verso le mura: Poi, mentre stava Agrippa in quel negozio, Si trovò cinto da i nimici armati, Tutti disposti di mandarlo a morte. Ed ei, come si vide in quel periglio, Cridò tre volte con orribil voce E tre volte l'udir' Catullo, e Bocco Ma non potero andare a darli ajuto, Perchè Catullo combattea con Tejo, E Bisandro con Bocco era alle mani, E già s'avean feriti in molte parti. Agrippa facea poi come un cinghiale, Ch'abbia d'intorno cacciatori, e cani, Che nulla teme, e ciò, che 'l dente accoglie, Manda per terra con orribil forza. Così ciò, che toccava la fua lancia, Ch'era vera ministra della Morte, Andaya a terra senza alcun riparo. Feritte primamente Falerino, Ch'era figliuol del provido Unigasto, A cui la lancia, per la deftra spalla Passando, se n'usci per la sinistra; E dopo quel passar la trasse d'indi, E con essa n' uscho la vita, e'l sangue. Con essa uccise poi Ferondo, e Palmo,

E Lurgidan, ma con diverse piaghe: Ferondo nella bocca, e nella gola Palmo, ma Lurgidan ferì nel ventre. Uccise Marmorino, e Palaschermo, E Lurio, e Barignan, Ricardo, e Bosso, Tutti con gravi, e dispietati colpi. Ma mentre ch' era in quell'aspro conflitto, Il fraudolente Daschilo percosse Il buon caval d'Agrippa nella gola. Di modo che'l destrier cadeo sul piano Col Cavaliero; e nel levar che fece, Daschilo gli passò la coscia destra Di picciol colpo, e di leggier ferita; A cui si volse Agrippa, e lo percosse Con la sua spada nella tempia, e sello Andare a calcitrar fopra'l terreno. Allora Argalto, ch'era sceso a piedi, Con più di cento Cavalieri armati. Con la spada gli die sul braccio destro, E da lui netta gli spiccò la mano; E Turrismondo ancor con la sua lancia Gli passò il ventre, e lo privò di forza. Ma quando vide lui cadere a terra, Le disse allegro tal parole acerbe : Maluagio traditor, tu sei pur morto: Tu ti credevi, abbandonando i Goti, E seguendo i Romani, avere il scettro

# 354 LIBRO

Senz' alcun dubio della nostra gente; Nè ti pensavi poi, che Turrismondo, Ch'è il miglior' uom, che si ritruovi in terra, Dovesse far del tuo fallir vendetta Or giaci, e pasci gli avoltori, e i cani Delle tue trifte, e scelerate membra: Che Corfamonte non daratti ajuto. Così diffe il fuperbo; e quel meschino, -Ch'avea la morte già vicina ai denti, ---Rispose: Tu non già, ma la mia stella, Turrismondo crudel, m' ha posto al fine: E non sei stato il primo anco a ferirmi; Ma la fraude di dui t'ha fatto il terzo. Or' io ti dico, e chiudilo nel cuore, Che Corfamonte ancor fra pochi giorni Ti darà morte sopra questi campi. Così diss' egli; e l'alma usci di fuori, E se n'andò gemendo all'altra vita: Che gl'increscea ne' suoi più florid' anni Abbandonare il Mondo, e la fua donna. Ma poi gli disse Turrismondo altiero Oueste parole ancora, essendo morto: Tu potrai ben predir la morte mia, Ingrato Cavalier, come a te pare; La quale a me verrà quand'al Ciel piaccia: Ma tu però non tornerai più vivo. E chi fa, ch'io non mandi Corfamonte

Ancora a farti compagnia fotterra, Prima ch'io giunga a quello estremo passo? Così parlò il crudele, e poi partissi Col furibondo Argalto, e fe n'andaro Là, dove combattean Catullo, e Bocco, Con Tejo l'uno, e l'altro con Bisandro. E si menavan colpi aspri, ed orrendi. Allora Argalto fpinfe una ginetta. Ch' avea tolta di mano a un suo ministro, Verso Catulio, e gli passò la testa; Ed ei, feuza cavarsi quella lancia, Urto il nimico, e fottofopra il mise. E poi lasciollo sanguinoso in terra: E tra gli altri n'andò, come un leone Ferito a tradimento da i pastori. Che con l'afta ancor fitte nelle membra Fra lor s'avventa, e tutti gli scompiglia. Così facca Catullo, avendo fitta Nel capo l'asta orribile, e tremenda. E Bocco era con lui, ne stava in darno, Benchè Bisandro con l'acuta spada Avesse a lui passato il braccio manco. Ma tanto poi si ritrovaro afflitti -Dalle ferite, e dall'uscir det sangue; Che tornaro ambidui dentr'alle mura. Il che vedendo i Cavalier Romani. Si ritiraro alquanto, e fersi scudo -

Delle gran legion, che gli eran dietro, Che per quell'atto poi gli furo avanti. Onde Aldibaldo a Vitige accostossi, E disse a lui queste parole tali : Signor, moviam tutte le nostre genti Da cavallo, e da piedi, ed assaltiamo Queste lor legion, che fian smarrite, Vedendo i Cavalier conversi in fuga. Mai non fu ben dar tempo alla vittoria. Noi siam tretanti, e più, che non son' esti, Ed è il favor del Cielo in nostro ajuto; Però non ci manchiamo a noi medefmi. A questa voce Turrismendo altero S'allegro molto; e Totila, e Bifandro, Argalto, e Tejo, e Ragnaro, e Fabalto, Tutti cridaron con orribil voce: Andiamo a racquistar la gloria nostrá. E così andor'con un furore immenfo Verso le buone legioni armate: Che parveno un' altissimo torrente. Che scenda giù da i monti alla campagna, Gonfiato d'acqua, e di rotondi fassi, Che rompendo le ripe, si dissonde Per campí, e prati, e manda arbori a terra. E tutto quanto'l pian di giara ingombra. Così pareano i furibondi Goti. " Narfete poi, vedendo tanta gente.

Con così gran furor venirsi contra, Turbossi molto, e poi si volse, e disse: Non abbiate pavento, o buon Romani, Del gran furor, che menan questi Goti: Guardatei ben: questi son pur gl'istess, Ch' oggi fur vinti dalle vostre spade, E spinti con vergogna entr' ai lor valli: Abbiate dentr' al cuor l'usato ardire, E state ben stivati ad aspettarli: Che forse non faranci alcun'oltraggio. -Questo parlar, che fece il buon Narsete, Svegliò nelle sue genti animo, e forza: E come quel, che fa maceria, o muro Nella sua casa, per opporla ai venti, Adatta insieme strettamente i fassi; Così fece adattar tutte le schiere; Talchè scudo con scudo si toccava, Celata con celata, uomo con uomo: E così stretti, e ben stivati insieme, Arditamente sustenean l'assalto Di quelle molte, e furibonde genti. Il summo Re del Cielo, il qual volea Dar la vittoria di quel giorno ai Goti, Mandò l' Angel Gradivo fra i Romani, E dielli un scudo in man, che, chi'l mirava, A mal fuo grado convenia fuggirfi. Come costui discese in quelle genti,

Primieramente dimostrò il suo scudo Al buon Narsete, il qual mirando in esso, Turbossi tutto, e risguardando intorno, Ritrasse lentamente il suo destriero, Come leon cacciato dalle mandre Di grassi armenti da pastori, e cani, Che non gli lascian manducar la carne D'alcun grasso giuvenco, onde si parte A mal suo grado, e mal pasciuto quindi. Così partiasi lento il gran Narsete, Ritraendofi fempre inver' la Terra. Ed occidendo chi veniali appresso. Ma l'altra gente poi vedendo il scudo, Ch' avea Gradivo in man, tirossi indietro Sicuramente in ordine quadrato. Ver'è, che dui fortissmi Baroni, Pigripio, e'l velocissimo Tarmuto Non fi moveano; e come due gran torri Fondate fopra un sasso, ch' hanno intorno Genti all'assedio, e machine murali, Che tentan di pigliarle, e porle a terra, Si stanno immote alle percosse, e ferme; Nè perchè sian battute e quinci, e quindi, Si crollan 'punto dall' usata pianta; Cost facean Pigripio, e'l fier Tarmuto, Ch'arditamente sustenean l'assalto . Di tutti i Goti, e n'uccideano tanti,

Che di morti coprian tutto'l terreno. Ed essi parimente eran feriti Dalle faette, e lance de i nimici, E tutti i corpi lor pioveano fangue. Alfin Pigripio cadde in terra morto, Come una grossa quercia sopra un monte Tagliata da fortissimi boschieri Con più di cento colpi di ficure, Che stende i rami suoi sopra'l terreno. Quando Tarmuto vide il suo compagno Cader full'erba, volfe gli occhi intorno; Poi vedendosi sol fra tanta gente, E che tutti i Romani eran falvati, Rimase stupesatto entr' al suo petto. Allor Gradivo se gli sece inanzi Col scudo in braccio, e disse: A che non fuggi, Superbo, e ferocissimo Romano? Onde Tarmuto rifguardando in esso, Si turbò tutto quanto nella mente, E correr cominciò tanto veloce, Ch'aggiunger nol potèo destriero alcuno: Ma come venne alla Pinciana porta, Cadèo disteso in terra; e quei di Roma, Che stavano a veder fopra le mura, Usciron fuori, e lo portaron'entro Sopra il suo scudo, come fosse morto: Ma pur campò tutto quell'altro giorno.

# 300 LIBRO XVIII.

Nè fu si tosto dentro dalla porta, Che'l Sole ascose la sua chiara luce, E sece venir suor l'oscura notte, Ch' apparve giocondissima ai Romani.

Fine del Libro Decimottaye.







